Las venas abiertas de Venezuela

MIÉRCOLES 7 DE AGOSTO DE 2024

# Illa asume que Junts bloqueará su investidura

El PSOE no cree que Puigdemont pueda «reventarla» pero sí retrasarla 72 horas como máximo

Los Mossos quieren detener al prófugo de forma «quirúrgica y rápida» antes de llegar al Parlament

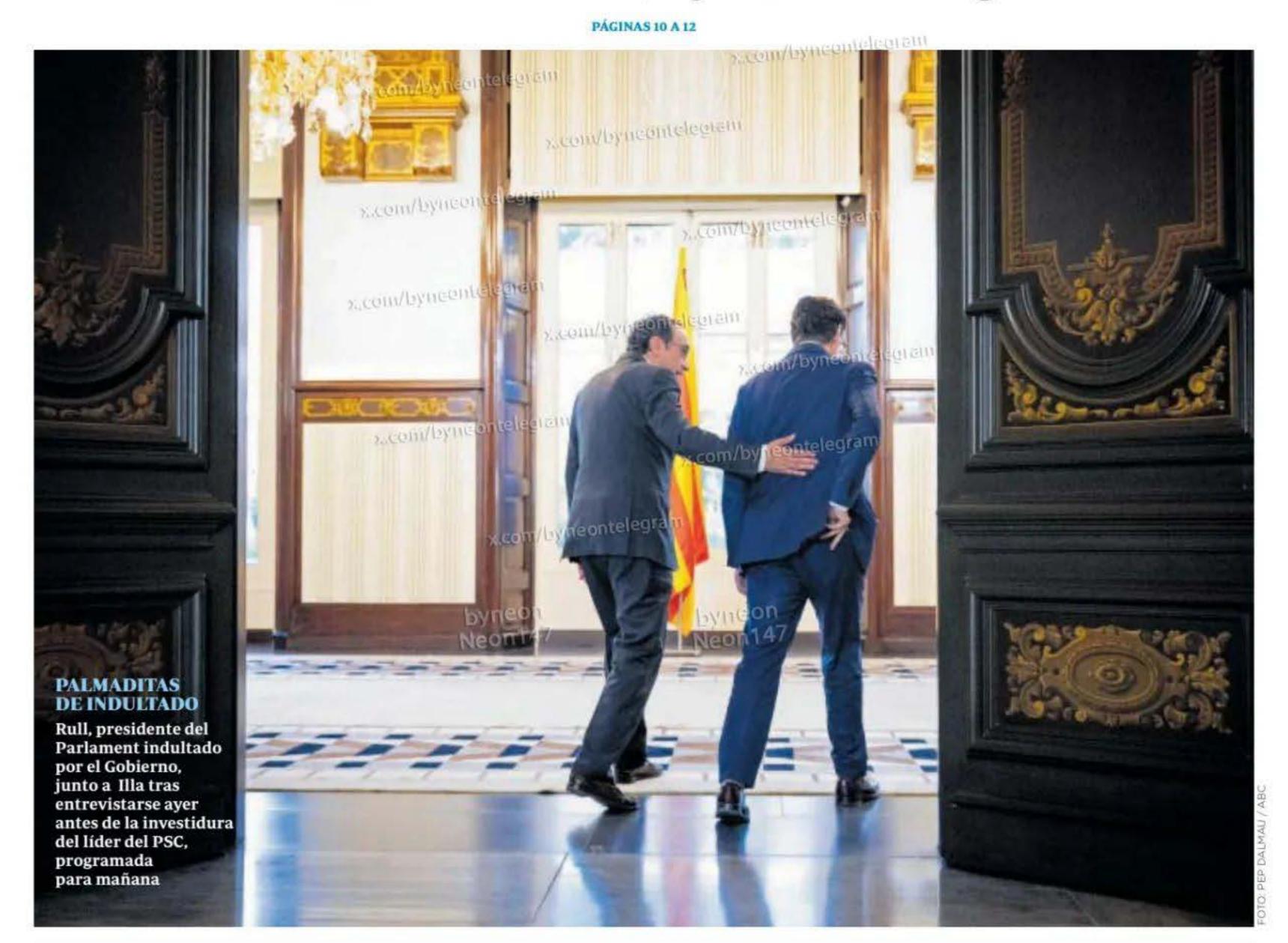

# Críticas en el PSOE a Zapatero porque su «silencio cómplice» con Maduro daña la imagen del Gobierno

Lamentan que no pida las actas electorales y González reclama que «asuma su responsabilidad» mientras otros «luchan por las libertades en Venezuela». El PP exige que se publique el coste de sus viajes



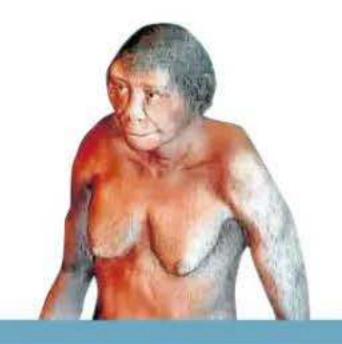

### Nuevos fósiles para resolver el enigma del 'hobbit' de la isla de Flores

SOCIEDAD Pág. 28

# El Gobierno sopesó un rescate de 950 millones a Globalia tras la reunión de Hidalgo con Gómez

La SEPI tuvo sobre la mesa la petición antes de la creación del Fondo de Solvencia

El Ejecutivo de Pedro Sánchez empezó a estudiar un rescate por valor de casi mil millones de euros al grupo turístico Globalia -propietaria de Air Europa- una semana después de la primera reunión 'secreta' de la esposa del presidente, Be-

goña Gómez, y el entonces consejero delegado de la aerolínea española, Javier Hidalgo, el 24 de junio de 2020. En las semanas siguientes mantendrían una nueva reunión presencial, y otra más por vía telemática. ECONOMÍA Pág. 23

#### «Hay que liberar el reparto de menores antes de que llegue el caos absoluto»

Fernado Clavijo, presidente del Gobierno canario, exige una «reunión de urgencia» para acabar con el bloqueo de la ley de Extranjería ESPAÑA Pág. 16



Fernando Clavijo

Renfe culpa a Talgo de las últimas averías y exigirá compensaciones en plena opa húngara

ECONOMÍA Pág. 26

La moda de esnifar cafeína se extiende entre los jóvenes y pone en alerta a los médicos

SOCIEDAD Pág. 29



### **VERANO**

#### Sociología del algoritmo que nos engancha y roba el tiempo

Ya hay sociólogos que suscriben 'ayunos de dopamina' para frenar la adicción que generan las redes sociales

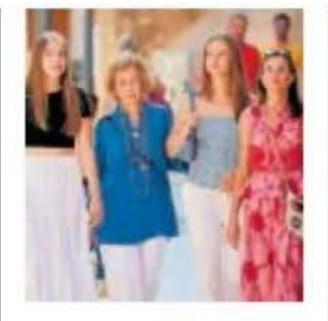

Paseo de la Reina con sus hijas y Doña Sofía, con la Princesa al volante

### Ortiz Echagüe, el maestro de la fotografía que inspiró a Balenciaga

El ingeniero tenía la fotografía como afición y una misión a la que dedicó su vida: alumbrar a diseñadores como el genio guipuzcoano sobre una España que estaba desapareciendo

## Hocker gana la final olímpica de 1.500 más rápida de la historia

El estadounidense - seguido de Kerr y Nuguseresiste el ritmo infernal del favorito, el noruego Ingebrigtsen, que finalmente acaba cuarto **DEPORTES Pág. 32** 

El desafío de Alex Roca, atleta con parálisis cerebral, en el maratón popular de París 2024

**DEPORTES Pag. 34** 

LA TERCERA

#### FUNDADO EN 1903 POR DON TORCUATO LUCA DE TENA

# Magnicidio: vivir para contarlo

### POR MANUEL LUCENA GIRALDO

«En algún momento de sus breves vidas, Booth, Oswald y Crooks se trastornan y revuelven, hasta llegar a la conclusión de que asesinar al presidente les confiere una secuencia de legitimidad y un instante de gloria.

Los hijos de la frontera, abiertos a un horizonte de expectativas, deciden que la eliminación física de quien representa el poder ejecutivo puede restaurar la virtud y acabar con la tiranía»

S desoladora la nómina de presidentes asesinados en Estados Unidos en el ejercicio de su cargo en poco menos de 250 años de existencia republicana: Abraham Lincoln en 1865; James A. Garfield en 1881; William McKinley en 1901; John F. Kennedy en 1963. Mas es preciso no caer en el excepcionalismo, por otra parte tan estadounidense. ¿Asesinan allí más a presidentes y candidatos que en otros lugares? No es así, aunque lo parezca. En la muy complicada asimilación de lo que acaba de suceder, el intento afortunadamente fallido -por pocode asesinato de Donald Trump, expresidente y candidato, salen a relucir circunstancias similares y otras diferentes, en los modos de hacer política y las tradiciones que la determinan. La sobreexposición mediática que conlleva el desempeño del cargo de presidente remite a la condición de Estados Unidos como potencia dominante de Occidente «y del mundo libre», según el expresivo y eficaz lenguaje utilizado durante la Guerra Fría. La denominación del gran historiador mexicano Enrique Krauze de una «presidencia imperial», bajo la cual el armazón republicano disimularía la fábrica de un poder avasallador y despótico, adquiere sentido a la hora de reconocer el siglo XX como 'americano', es decir, estadounidense. Resulta sobremanera contradictorio, dado el aislacionismo en el que vive aquel país, pero como bien sabemos en Europa lo que ocurra en las elecciones de noviembre tendrá un impacto desproporcionado a escala global. Se trata de un ejemplo excelente del 'efecto mariposa': un pequeño cambio produce una onda indeterminada e impredecible en el tiempo y el espacio. El hecho de un magnicidio fallido allí adquiere inmensa relevancia aquí. Todo está conectado.

En segundo término, en la medida en que el cine de Hollywood ha representado un modo sublimado de pedagogía nacionalista estadounidense, la zona cero de aquello que el gran historiador francés Serge Gruzinski denominó, con acierto, la 'batalla de las imágenes', las secuencias de magnicidios, consumados o fallidos, vinculados siempre a teorías de la conspiración, aunque develados en su historia forense tantas veces, de Lincoln a Kennedy, como acciones aisladas de individuos solitarios, llenos de ira, se hacen nuestros y crean una suerte de bucle melancólico. A Lincoln le disparó el fanático actor John Wilkes Booth, residente en Virginia y simpatizante de la Confederación sudista derrotada, tras proclamar en perfecto latín: «¡Sic semper tyrannis!». A Kennedy le disparó Lee Harvey Oswald, veterano inestable asesinado solo dos días después por Jack Ruby, de modo que no pudo ser sometido a juicio. Como tampoco Booth, que se había quitado la vida durante su huida -o se la quitaron sus justicieros perseguidores-. Dos películas -una más respetuosa con la historia, 'Lincoln' (2012), de Steven Spielberg, sobre los cuatro últimos meses de su vida, dotada de un aire épi-

co antiesclavista, muy ajustado a la ideología de la presidencia de Barack Obama; y otra que recuerda el nuevo periodismo, vibrante y conspiratoria, 'JFK' (1991), de Oliver Stone, en la estela del fracaso nacional pos-Vietnam y con final abierto- crearon grandes frescos visuales sobre ambos magnicidios.

us criminales autores, a quienes ahora se suma el veinteañero Thomas Matthew Crooks, que también se ha llevado sus secretos a la tumba, tienen algo en común: la decepción ante los ideales de una mitología nacional estadounidense enmascarada como frontera abierta, el famoso 'sueño americano'. Allí donde todo es posible, nada es posible. En algún momento de sus breves vidas, Booth, Oswald y Crooks se trastornan y revuelven, hasta llegar a la conclusión de que asesinar al presidente les confiere una secuencia de legitimidad y un instante de gloria. Los hijos de la frontera, abiertos a un horizonte de expectativas, deciden que la eliminación física de quien representa el poder ejecutivo puede restaurar la virtud y acabar con la tiranía. Estas ideologías de renacimiento individual y comunitario están consolidadas de muchas maneras en las tradiciones religiosas sectarias que dieron origen a Estados Unidos.

En este particular, sí es posible definir un excepcionalismo que explica mentalidades y acontecimientos, al igual que en el acceso a las armas, sin cambios sustanciales y efectivos desde el siglo XIX. A ojos de los europeos, acostumbrados a una definición del Estado como poseedor del monopolio de la fuerza, atemperados por siglos de guerras civiles y revoluciones, resulta incomprensible que un joven de veinte años pueda coger el fusil semiautomático

> de su padre, bajo todos los conceptos un arma de guerra, se suba a un tejado y dispare al presidente.

> Esta escandalosa familiaridad con las armas, la interiorización individual y social del derecho de posesión y custodia, tiene su correlato en el derecho a la autodefensa, al margen de los aparatos de poder estatal. La segunda enmienda a la Constitución, añadida solo cuatro años después de su promulgación, en 1791, definió «el derecho de la gente a poseer y guardar armas», a fin de asegurar la organización de milicias, «imprescindibles para la seguridad de una nación libre», según la redacción de Alexander Hamilton. El contexto en que se expresa, nada menos que como enmienda constitucional, parte de la carta de derechos, el famoso Bill of Rights que pretendió proteger a los ciudadanos de los excesos futuros de un Gobierno federal poderoso (este todavía no existía), mediante la enumeración de inmunidades y privilegios.

> En el mismo corazón del sistema constitucional diseñado por los padres fundadores de Estados Unidos está reconocido el derecho «a portar y guardar armas». No es materia regulable más que desde el punto de vista del control (no del derecho) por el Gobierno federal y los Estados, y para muchos, hoy como ayer, resulta innegociable. Los derechos individuales no son materia de negociación, sino de regulación. Esta se ha intentado realizar de mu-

NIETO

chas maneras. En la época de la presidencia de Jackson (1829-1837), conocido duelista y superviviente de un intento de asesinato en el Capitolio a manos de un pintor desempleado, al que falló la pólvora de su pistola, aparecieron las primeras limitaciones al uso y posesión de armas. En 1836 la corte de Tennessee enfatizó la diferencia entre el uso privado y legítimo y el contenido militar que traslucía la segunda enmienda: «Un hombre que porta durante cuarenta años su rifle todos los días mientras busca ciervos, alces o búfalos no se puede afirmar que porte armas; mucho menos se puede decir de un ciudadano privado que lleva una pistola bajo sus ropas o una lanza en su funda». Es poco probable que el intento de asesinato de Donald Trump cambie nada, pues los republicanos mantienen una firmeza en esta materia que se ha mantenido a pesar de los magnicidios que les han afectado, el último en 1981, con el intento de asesinato del presidente Reagan a manos de John Hinckley. Su escritora de discursos, la periodista Peggy Noonan, acaba de afirmar que, al menos, existe esperanza para el resto de la campaña electoral. Tras el intento de asesinato de Trump, lo peor que podía ocurrir ya ha acontecido. Esperemos que sea así.

Manuel Lucena Giraldo

es historiador y miembro de la Academia europea

DIRECTOR Julián Quirós

abc.es

Carlos Caneiro

Mesa de información

Agustín Pery (Director adjunto)

Elena de Miguel (Subdirectora digital)

Ana L Sánchez (Subdirectora de noticias) José Ramón Alonso

(Subdirector de fin de semana) Fernando Rojo (Jefe de continuidad)

Adjuntos a la Dirección

Jesús G. Calero (ABC Cultural)

Juan Fernández-Miranda (Corresponsal político)

> Diego S. Garrocho (Opinión)

#### Secciones

Yolanda Gómez (Subdirectora Economía) Álvaro Martínez (Opinión) Víctor Ruiz De Almirón (España) Isabel Gutiérrez (Internacional) Nuria Ramírez (Sociedad) José Miguélez (Deportes) Marta R. Domingo (Madrid) Laura Pintos (Estilo y Especiales) Matías Nieto (Fotografía) Sebastián Basco (Edición impresa) Federico Ayala (Archivo)

#### Digital

Esther Blanco (Coordinador) David Yague (Coordinador) Manuel Trillo (Fin de semana) Javier Nadales (Audiovisual) Vanessa Duarte (Redes sociales) Luis Miguel Muñoz (SEO) Axel Guerra (Producto)

#### Delegaciones

Antonio González (C.-La Mancha) José María Ayala (Castilla y León) José Luis Jiménez (Galicia) Alex Gubern (Cataluña) Alberto Caparrós (C. Valenciana)

> Directora General Ana Delgado Galán

> > Gerente

Javier Caballero

Control de Gestión y RR.HH.

Juan José Bonillo

Marketing y Negocio Digital

José María de la Guía Distribución

Enrique Elvira

Comercial

Gemma Pérez

Editado por

Diario ABC, S. L. U. Josefa Valcárcel, 40B 28027 Madrid

Teléfono de atención Diario ABC 91 111 99 00 Centralita ABC 91 339 90 00

Precio ABC 2,00 euros

#### vocento

Diario ABC, S. L. U. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta publicación, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa. Número 39.667 D.L.I: M-13-58 Apartado de Correos 43, Madrid

### **EDITORIALES**

# EL CÓMPLICE DE NICOLÁS MADURO

El silencio de Zapatero tras su viaje a Venezuela con el Grupo de Puebla, que se ha pronunciado a favor de que se entreguen las actas electorales, muestra que está aislado y solo junto al dictador

A incomodidad política y moral con la conducta de José Luis Rodríguez Zapatero en la crisis venezolana comienza a tomar cuerpo dentro del Partido Socialista y el expresidente Felipe González se encargó ayer de subrayarla. Incluso quienes reconocen en él a un activo de carácter político, al que Pedro Sánchez sacudió el polvo y rehabilitó de sus cenizas en su desesperación por remontar el castigo en las urnas del 28-M, reconocen que su silencio es ominoso y está lastrando la postura diplomática de España, y de paso la de la Unión Europea. Su condición de expresidente español, pero, sobre todo, el nuevo papel que Sánchez le ha asignado como guardián de las posiciones más radicales que puede albergar el PSOE, hace que inevitablemente su postura se confunda con la del Ejecutivo.

El exjefe de Gobierno socialista asistió a las elecciones celebradas en Venezuela el 28 de julio pasado desde una posición de privilegio, como el más sénior de los 635 observadores electorales reclutados por el chavismo. Lo hizo encuadrado en el Grupo de Puebla, del que se esperaba un acrítico respaldo a las tropelías electorales del régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, las cosas no ocurrieron como se esperaba. La izquierda iberoamericana se encuentra en un momento de tránsito ideológico y político, y sus nuevas generaciones se están preguntando si definirse de izquierda significa necesariamente bajar la cabeza ante dictaduras como la castrista o la bolivariana, que violan los derechos humanos. El caso del presidente chileno, Gabriel Boric, que no parece dispuesto a asumir la política de ral con la complicidad de un expresidente español.

doble estándar de la Guerra Fría, y su temprana crítica a los resultados en Venezuela, son un claro ejemplo de este fenómeno.

Al final, los acompañantes de Zapatero en el Grupo de Puebla, los expresidentes Ernesto Sámper (Colombia) y Leonel Fernández (República Dominicana), han pedido claramente que el régimen chavista presente las actas de votación. Incluso el coordinador del Grupo de Puebla, el chileno Marco Enríquez-Ominami, fue ambiguo -por «prudencia», dijo- en sus declaraciones, pero dejó claro que el veredicto popular sólo se conocerá «cuando se publiquen las actas del CNE». Frente a esta actitud de varios de sus acompañantes, Zapatero ha optado por un silencio atronador.

La actitud del expresidente ni siquiera es explicable en términos de la discreción que requieren las gestiones que el brasileño Lula Da Silva, el colombiano Gustavo Petro y el mexicano Andrés Manuel López Obrador están desarrollando para que Maduro y la oposición entablen una negociación directa y busquen una salida a la crisis. El expresidente colombiano Iván Duque afirmó hace unos días en la red social X que las gestiones del trío de líderes de izquierda podrían abrir la posibilidad de que el Consejo Nacional Electoral pida la repetición de las elecciones, excusándose en que las actas habrían sido corrompidas por un ataque informático.

El silencio de Zapatero, sin embargo, no hace más que ofrecer una capa de legitimidad a los exabruptos y amenazas con que Maduro ha decidido enfrentar la situación. El venezolano no sólo no parece dispuesto a sentarse a negociar, sino que su gesticulación autoritaria, compareciendo con uniforme militar, amenazando con encarcelar a los opositores y llamando traidores a todo el que se salga de su línea de trinchera, no permite albergar ninguna esperanza de que las instituciones del país puedan ofrecer alternativas a lo que no es sino un robo electo-

### KAMALA HARRIS Y SU COMPLEMENTO PERFECTO

Apenas dos semanas ha tenido Kamala Harris para completar su cartel electoral tras la retirada de Joe Biden, a finales del pasado julio, como candidato demócrata. El elegido es Tim Walz, gobernador de Minnesota, que cumple los requisitos necesarios para complementar a la actual vicepresidenta de Estados Unidos: es hombre, blanco y procedente de un área geográfica -na-

cido en Nebraska, diputado y más tarde gobernador de Minnesota, un estado del Medio Oeste- de la que en buena parte depende el resultado de las elecciones presidenciales de noviembre. El equipo de Harris deja a un lado al gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, y apuesta por un político capaz de conectar con las capas más desfavorecidas de la población blanca, las mismas a las que, con argumentos muy distintos, trata de seducir Trump a través de J. D. Vance. Resultado de un genuino estudio de mercado, el 'ticket' Harris-Walz cubre todos los frentes en vísperas de una campaña en la que ningún voto se da por descontado.

#### **PUEBLA**



OPINIÓN 5

#### LLÁMALO X

# 55,4 por ciento

La reserva de agua embalsada cae hasta el 55,4 por ciento de la capacidad total, la más alta para esta época del año desde 2018

#### **IMNIETO** Fe de ratas



#### SIN PUNTO Y PELOTA



BERTA G. DE VEGA

### Lágrimas currantes

¿En qué burbuja vive la izquierda 'mojito de rincón cubano en feria y póster del Che' para no conocer a venezolanos así?

ERESA lleva poco tiempo limpiando en esa sala de ordenadores apagados. Es viernes, es agosto, es Madrid y ella pasa la fregona en la oficina vacía. Casi. El director de la compañía está allí. Solo. Los marrones y los desafíos no descansan. Los de Teresa son distintos. Sabe que es ecuatoriana, que llegó niña a Venezuela y poco más. Es callada y amable. Él levanta la vista del ordenador y le pregunta cómo ve el panorama, después de las elecciones, con las protestas, las detenciones, las actas visibles y las invisibles. Ella se rompe. «Se ha puesto a llorar por mucho que intentaba aguantar. Tiene decenas de amigos en Venezuela. Algunos sin luz (que han cortado), sin gas, algunos secuestros... Contable allí y aquí pasando la fregona», me escribía luego el empresario. La escena ocurre en Aravaca, territorio Errejón, Íñigo. Que tanto lloró la muerte de Chávez.

El hermano del empresario dirige una gran superficie en el País Vasco. Tiene a varios empleados venezolanos. Responsables, currantes. Come con ellos. Están tristes, con familiares que les piden des-

de Venezuela precaución con lo que ponen en las redes. «Amigos de gente de la tienda secuestrados por el Gobierno y los que no, escondidos para evitar que les detengan», me explica por WhatsApp, esa red a la que ahora Maduro en su delirio con palmeros culpa de ser herramienta de los intentos para derrocarlo, orquestados por ese imperialismo fascista que encarna EE.UU. En las redes, una hija de Diosdado Cabello, número dos de Maduro, se alegra de la llegada de turistas rusos a Isla Margarita. Por lo menos no son de Wagner. Todavía. Lo de Rusia no es imperialismo fascista. También están los que ya no tienen nadie allí por los que temer. Familias enteras en el exilio. Alexandra, Blanca o Gabriela. Sin esperanza ya, por haberla perdido en otras ocasiones. Ya apenas hablan de Venezuela. Duele. Y para qué.

¿En qué burbuja vive la izquierda 'mojito de rincón cubano en feria y póster del Che' para no conocer a venezolanos así? ¿Se creen que todos son millonarios que juegan al polo en Sotogrande, que invitan a rondas en el barrio de Salamanca, coleccionistas de arte? Esa izquierda tan preocupada por el micromachismo patrio y tan contenta de que a Venezuela le apoye Irán, con jovencitas encarceladas por quitarse el velo. Luego tenemos a la izquierda 'pijiprogre y cultureta alta' de perfil. Creen que, si hablan de Venezuela, se beneficia al PP. Ese PSOE que ha criticado el viaje fallido de afiliados del PP a Caracas y no tiene nada que decir del papelón de Zapatero, blanqueador de un régimen feroz. Así de enfermos están. Pero, como decía ayer el ensayista David Cerdá, este espectáculo es un aviso. Cuando los defensores de Maduro y los que se ponen de perfil hablen de salvar la democracia en España podremos soltar una sonora carcajada. ¿Vosotros? ¿De verdad? Para entonces, ojalá no, Teresa habrá perdido toda la esperanza. Ellos se reirán de nosotros también y dirán que si estamos de nuevo con la cantinela de Venezuela. Seguiremos. Claro que sí.



HAY QUE VIVIR

JUAN FERNÁNDEZ-MIRANDA

### Las venas abiertas de Venezuela

A Maduro sólo le quedan Zapatero y Cuba. La realidad no le está ayudando y sabe que la única opción es negociar una salida

A represión poselectoral se tiñe de rojo sangre y los detenidos se cuentan por miles. Son las pruebas de una infamia directamente proporcional al miedo que anida en el palacio de Miraflores. Se cumplen diez días del fraude electoral en Venezuela y las cosas pintan cada vez peor para Nicolás Maduro, tan ridículo y patético como dañino y peligroso. La duda es conocer hasta qué extremo está dispuesto a llegar el dictador venezolano para tratar de mantener erguido un régimen que tiembla, un poder que ya no es suyo, si es que alguna vez lo fue. Para tratar de seguir en pie.

La oposición está actuando con fina inteligencia: Edmundo González, vencedor de las elecciones, se mantiene discretamente refugiado para evitar represalias del Gobierno. El liderazgo lo ejerce María Corina Machado, muy activa en sus relaciones internacionales. Otros líderes de la oposición levantan la voz: ayer mismo Leopoldo López y Lilian Tintori en medios de comunicación españoles. Pero el fraude no sólo es un clamor en España, la madre patria, lo es en todo el mundo. Venezuela no sólo es noticia en la prensa americana y europea, también lo es en la asiática: Tokio, Singapur, Filipinas. Incluso Australia. Es un clamor planetario.

Allá, en Venezuela, la última manifestación demostró que el furor de la calle sigue intacto a pesar de la represión. Esto es muy importante: no sólo hubo movilización en Caracas, en todo el país se escuchó la denuncia de la injusticia y los gritos y llantos desesperados resuenan en todos los rincones de Hispanoamérica.

La peor noticia para Maduro son las posiciones de Lula, Petro y AMLO. Es la izquierda latinoamericana quien señala las venas abiertas de sus democracias. En las próximas horas se esperan avances en la propuesta de esos tres líderes, también de Boric, que desde la víspera de las elecciones adoptó una posición muy dura frente a Maduro. El descrédito comenzó ahí, cuando impidió entrar a expresidentes importantes y expulsó a senadores chilenos y a parlamentarios españoles. Mostró sus cartas antes de que se iniciara la partida, error de principiante. La desesperación ante lo inevitable.

La propuesta de repetir elecciones no tiene sentido porque es dar de nuevo aire a Maduro. Venezuela ya ha votado y hay una opinión generalizada en el mundo de que hubo un gran fraude. Biden y Trump. También Milei. Felipe González y José María Aznar han sido contundentes. A Maduro sólo le quedan ese vergonzante y atronador silencio de José Luis Rodríguez Zapatero y el soporte cubano para que aguante todo lo posible. Pero Maduro sabe que no lo tiene fácil, y su única opción es negociar una salida. Los que le piden que resista se agarran a un viejo refrán venezolano: «Yo las he visto más feas y al final se han casado». Pero esta vez no. La realidad no le está ayudando en absolutamente nada. Porque el mundo sabe, como se expresa en Venezuela, que Maduro «se robó las elecciones».

6 OPINIÓN



#### **CASA DE FIERAS**

ALFONSO J. USSÍA

### Noche de agosto

Todavía quedan veinticuatro noches en las que la vida merece la pena como en ninguno otro mes del año. Porque una noche de agosto no se acaba nunca

ICE Peláez que los niños, aunque no lo sepan, están escribiendo mientras descubren la vida. Ellos no lo saben todavía, pero algún día mirarán dentro de sí mismos para entenderse. Entonces, recordarán esa noche de agosto en la que el sueño les llegó de madrugada en la plaza del pueblo, en la verbena, en esa fiebre por la insolación de pasarse demasiado tiempo bajo un sol abrasador, en el primer beso, en la primera despedida. En agosto, la noche es el mejor de los días. Se cena tarde, el tiempo parece detenerse en la última brisa y el cielo nunca oscurece del todo. Las cosas saben mejor; lo que se come, lo que se bebe, lo que se prueba por primera vez. No importa si uno está en el mar, en la sierra o en su casa, porque se tiene la sensación de estar en el sitio adecuado, en el mejor de los sitios posibles. Eso lo hace posible la compañía. La que se elige en verano. La que uno busca para que esa noche de agosto siga pintando en nuestra memoria momentos que buscaremos en invierno para sonreír. Para aguantar. Para seguir.

Estamos hechos de cientos de noches de agosto, porque luego, cuando este mes se acabe, todo volverá a ser terriblemente monótono. Después, cuando miremos atrás, no recordaremos ninguna noche de abril ni de marzo, ni siquiera de mayo por mucho que quiera parecerse a lo que ocurre aquí y ahora. Los niños se hacen mayores y los mayores vuelven a ser niños porque así es el poder que tiene agosto. Volvemos a un estado que se escribe en forma de curiosidad, de tranquilidad, porque volvemos a nosotros mismos. Por eso me gusta tanto la noche de agosto y la vivo como si fuera la misma. Son treinta y una. Pero realmente, si lo piensan, es siempre igual, aunque quiera ser distinta. Es la tierra prometida que nos pertenece, que dijo Bunbury, pero por mucho que el paisaje cambie, por mucho que nos duelan las ausencias, por mucho que nosotros mismos también seamos un poco distintos, la noche de agosto nos regala la suerte de estar allí y aquí al mismo tiempo.

Es innegable que todo a nuestro alrededor ha cambiado. El verano está masificado y el postureo de algunos está impidiéndoles vivir estas sensaciones porque prefieren enseñarse que mojarse. Las personas, a veces, son los peores enemigos de sí mismos. Pero incluso para ellos, una noche de agosto es el sitio de su recreo, por decirlo en Antonio Vega. Hoy es día siete. Todavía quedan veinticuatro noches en las que la vida merece la pena como en ninguno otro mes del año. Porque una noche de agosto no se acaba nunca. Seguirá dentro de ti. Y después, cuando volvamos al bucle de la actualidad, de la crispación y de las obligaciones impostadas por el camino elegido, podremos mirar atrás y recordar lo que hacíamos una noche como esta. Con quién estábamos, con quién nos besamos, con quién nos reímos y a quién no dedicamos ni un minuto de nuestro mejor tiempo. El de una noche de agosto.



#### TIRO AL AIRE

MARÍA JOSÉ FUENTEÁLAMO

### El conciertazo

Hay convocado para el jueves en Barcelona un concierto histórico. Van a coincidir en escena viejas glorias del catalanismo y la gestión del Covid

IVIMOS tiempos de megaconciertos, esos espectáculos titánicos dirigidos y guionizados para que el público no pueda apartar los ojos del escenario. Ni los reales ni los virtuales. Como las redes sociales, su contenido se diseña con el objetivo de robarle toda la atención al espectador. Para que no le dé tiempo a pensar. Si encima éste se ha dedicado a grabar con el móvil, termina el concierto y casi ni se ha enterado de lo que ha vivido arrollado por un cúmulo de virguerías pirotécnológicas, coreografías y escenarios hipnóticos. Amnesia posconcierto lo llaman.

Para que miles de personas, 50.000 o 60.000, vivan a la vez, en un par de horas, una experiencia irrepetible, que justifique lo pagado, hay que sorprender mucho y eso no se hace sólo con música. De hecho, la música es sólo la excusa, lo importante es el 'show', pero, sobre todo, lo que cuenta en el concierto es su protagonista. Los fans y no tan fans van a ver a Bruce, a Taylor o a Karol G. Les quieren a ellos, les admiran por lo que ha-

cen, por lo que cantan.

Probablemente, muchos espectadores preferirían un concierto acústico, menos grandioso, más humano, más cercano. Pero un fan es un fan y si los conciertos son de masas, se aplaude igual. Aunque el ídolo sea un punto lejano en un escenario remoto. Aunque en algún momento desafine. Aunque la entrada cueste un mes de alquiler.

Hay convocado para el jueves en Barcelona un concierto histórico. Un pleno de los grandes 'hits' españoles de los últimos años. Van a coincidir en el escenario viejas glorias del catalanismo y la gestión del Covid. Y aun así, no se sabe quién es la estrella central.

De ERC al PSC e Illa hay grupos y vocalistas convocados que van de teloneros, como en un festival mal planteado. Y luego hay artistas que se han autoinvitado, indignados por no ser cabeza de cartel. Puigdemont quiere ser la Amaya Montero de Karol G en el Bernabéu aunque le puede pasar justo lo contrario. La vocalista de La Oreja de Van Gogh se emocionó al escuchar al estadio cantar sus canciones como clásicos inmortales; Puigdemont igual se queda de piedra al comprobar que ya nadie corea sus estribillos. Quiere venir para robarles el protagonismo a los demás pero como le detengan lo único que conseguirá es contribuir al 'show' de otro. Porque el conciertazo del jueves, que es un concierto dentro de otro, convocado con el supuesto de darle un presidente a Cataluña, es el 'show' de Sánchez que no escatima puestas en escena para seguir en La Moncloa. La detención de Puigdemont, lo saben ustedes igual que yo, solo le aumentaría el caché. Sería como la traca final de un mal concierto. Porque ahí sí, sus fans le perdonarían, otra vez, todo. Hasta se quedarían satisfechos a pesar del pastizal que nos ha costado -y nos va a costar- el espectáculo. Es decir, el dichoso concierto.

#### RAMÓN



#### **CARTAS AL DIRECTOR**

#### Cantidad y calidad del empleo

La ardua tarea de Yolanda Díaz por conseguir mejoras laborales me parece encomiable, más allá del electoralismo legítimo con que acomete la mayor parte de sus iniciativas. Sin embargo, considero que sería muchísimo mejor no poner el acento en la disminución de las horas laborales, sino en incrementar el techo de empleo y las condiciones laborales y salariales de los jóvenes, incluso a consta de un sobresfuerzo laboral de los trabajadores. Sigo creyendo en el sacrificio y la responsabilidad como ingredientes sustanciales de la productividad, tanto en el desarrollo personal del trabajador como en el progreso colectivo. Aunque en otros parámetros disponemos de datos similares, nuestra productividad no está a la altura de nuestro entorno. Es nuestra gran rémora, la que impide mejores condiciones salariales para cada cual y el avance como país medido en renta 'per cápita'. Echo en falta el celo de Yolanda en esta otra faceta. Creo del mismo modo que la justicia laboral ha de ejecutarse en los dos sentidos: por exceso y por defecto. Es decir, tanto en el incremento de la protección de los trabajadores como en vigilar el elevado porcentaje de absentistas, que utilizan tales garantías para su exclusivo provecho laboral mediante la corrupción. De ahí la imperiosa necesidad de fomentar la responsabilidad laboral del trabajador. No es solo legislar.

ENRIQUE L. DE TURÍSO VITORIA (ÁLAVA)

#### Negar la evidencia

Hace unos días, Carlos Briones, en un buen artículo, notificaba el aniversario de la llegada del hombre a la Luna, citando el negacionismo de algunos ante este hecho y repasando bulos y pseudociencias curativas médicas que circulan por las redes sociales. Briones admite como falso la negación de la evolución biológica. Pues bien, la evolución biológica de la que tanto se habla admite, por ejemplo, que el mono por evolución biológica pudiera llegar a ser hombre y nosotros descender del mono. Esto es completamente falso. El hombre tiene su propio código genético y el mono el suyo, y no puede haber saltos de una especie a otra en ningún sentido.

MIGUEL ÁNGEL MARTÍN CUENCA

Pueden dirigir sus cartas y preguntas al Director por correo: C/ Josefa Valcárcel, 40B, 28027 Madrid o por correo electrónico: cartas@abc.es. ABC se reserva el derecho de extractar o reducir los textos de las cartas cuyas dimensiones sobrepasen el espacio destinado a ellas.

PUBLICIDAD 7

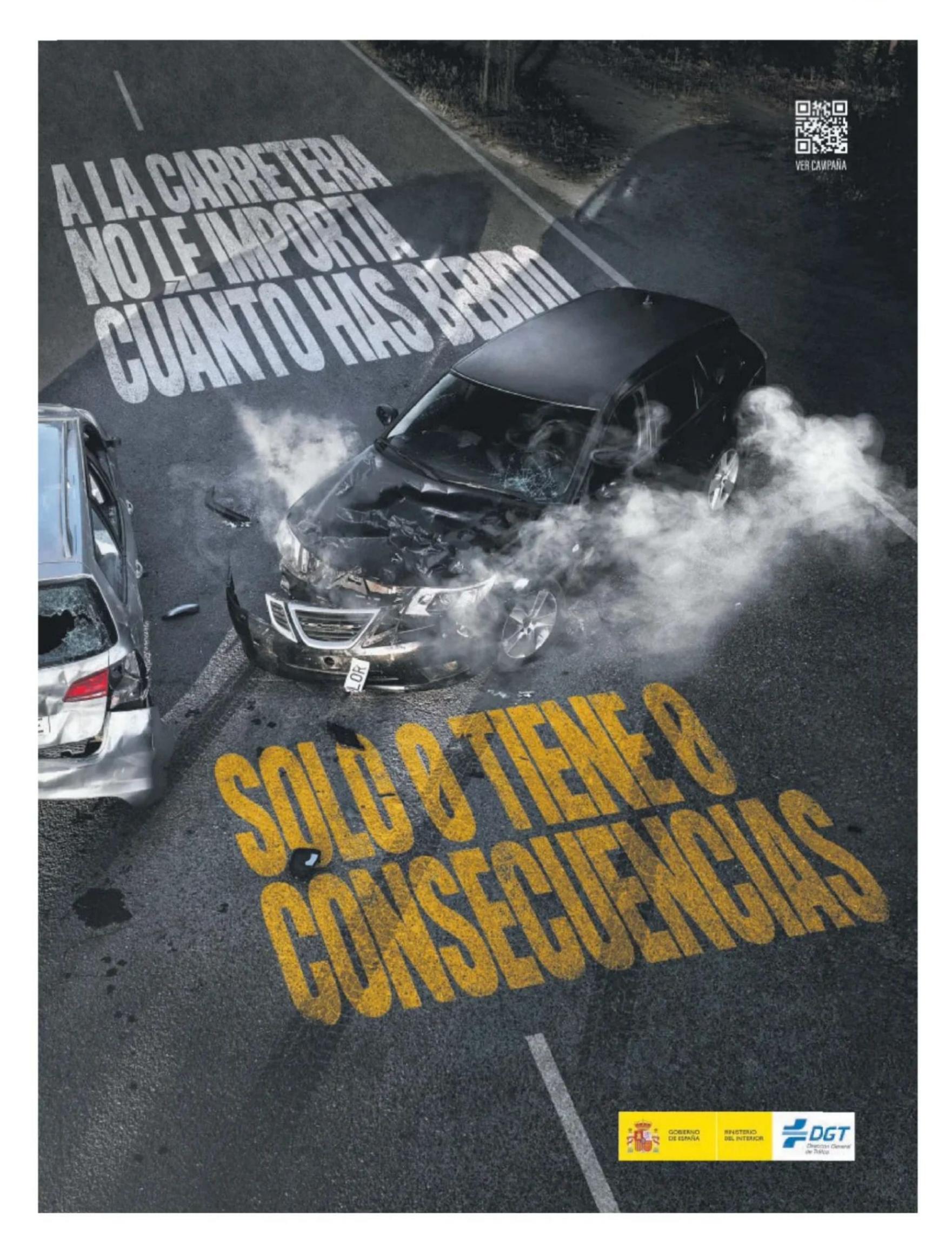

MAR DE FONDO

TEODORO LEÓN GROSS

### Es el 'conceto', cuñaos del PSOE

La mediocridad intelectual se detecta con facilidad en quienes creen que ciertas palabras suponen un aval automático para cualquier iniciativa

A izquierda, como tantas veces, ha tratado de llevar el pacto de socialistas y republicanos en Cataluña al plano de lo anecdótico, para caricaturizar lo que está sucediendo. A sabiendas de haber firmado algo con graves consecuencias en la arquitectura del sistema, que preocupa a prestigiosos juristas y exmandatarios españoles, ellos recurren a esa estratagema bastante pueril: hacer gracietas del tipo «jiji, jaja, ya está la derecha con España se rompe...» (¿seguro que algún líder de la oposición ha dicho eso?) o «en ocasiones veo golpes de Estado». En fin, el repertorio habitual. Todo menos dar una explicación rigurosa de lo pactado; algo que a estas alturas siguen sin hacer. El PSOE y sus aliados se han puesto en modo 'cuñado' a decir majaderías para desenfocar el aventurerismo institucional al que abocan al país como precio por la Generalitat.

El presidente del Gobierno hasta ahora sólo ha proporcionado un término, además del adjetivo propagandístico de 'magnífico', y es 'federalización'. La mediocridad intelectual se detecta con particular facilidad en quienes creen que ciertas palabras suponen un aval automático, casi mágico, para cualquier iniciativa. 'Progresista' es el caso más claro. Por eso calificaron a Puigdemont de 'progresista', con la certeza de que eso ya lo blanqueaba y bendecía. Si eres parte de la 'mayoría progresista', estás en el lado correcto de la Historia. Después ha pasado lo que ha pasado, poniendo en evidencia aquel camelo. Ahora sucede con 'federal' y 'federalización', como si esto fuese el matasellos de un país más democrático, más plural y, en definitiva, mejor. Es la nueva milonga en curso.

Lo cierto, estimados 'cuñaos' del PSOE, es que romper el régimen común, dar la llave de la caja a una comunidad rica para que pueda reducir su aportación, es cualquier cosa menos progresista. Y ni siquiera es federal sino confederal, algo que separa más que une, deconstruyendo el modelo constitucional de 1978 por la puerta de atrás para variar. Y el problema no es ya la estimación económica sino el 'conceto', que diría Pepiño Blanco. Por supuesto, los números no pueden despacharse a beneficio de inventario: Cataluña va a dejar de aportar miles de millones -a la espera de que María Jesús Montero diga «eso es poco, Chiqui»que impactarán muy directamente sobre las comunidades menos ricas. Y no es un diagnóstico al buen tuntún de la oposición; sino la advertencia del director de Fedea. En fin, todo muy socialista, a favor del territorio rico. Y lejos de cualquier talante democrático: un presidente de Gobierno capaz de actuar sobre la arquitectura del sistema, sobre el equilibrio del Estado de las autonomías, no desde un debate en el Congreso, sede de la soberanía nacional, sino en su enésima negociación oportunista para comprarse en este caso una investidura autonómica. Lo dicho: el sanchismo es poder a cualquier precio.

#### Joan Subirats Exministro de Universidades

### Que no corra el aire

Como docente con amplia experiencia universitaria, algo podrá aportar Joan Subirats al Museo Reina Sofia, que ayer anunció su fichaje como vocal de su patronato. Es el perfil político del exministro el que, sin embargo, más juego puede dar en una pinacoteca a la que puede contribuir con aquello que más ha cultivado, el sectarismo ideológico, primero al servicio de Ada Colau y más tarde, la pasada legislatura, como alto representante de la izquierda radical en el Gobierno de coalición. Impregnado de dogmas y sesgos, el Reina Sofía necesita que el aire entre por sus ventanales y renueve una atmósfera viciada por la inercia que impuso su anterior director. El fichaje de Subirats es una apuesta segura para evitar cualquier maniobra de ventilación.





ABC MIÉRCOLES, 7 DE AGOSTO DE 2024 ENFOQUE 9

#### **Daniel Ortega**

Presidente de Nicaragua

#### Perseguidos por la tiranía

La dictadura de Ortega prosigue con las detenciones a sus únicos opositores: sacerdotes y representantes de la Iglesia. El pasado lunes fue arrestado otro religioso, pero en los últimos cinco días la cifra asciende hasta trece. «Algunos de ellos están en paradero desconocido», denuncia el colectivo Nicaragua Nunca Más. En la satrapía de Ortega la crítica no comparece.

#### **Mohamed Yunus**

Banquero

### Elegido para la paz

Tras la revuelta de los estudiantes en Bangladés, el país se prepara para una transición que liderará el Nobel de la Paz Mohamed Yunus, elegido por los propios universitarios. «Siempre he puesto la política a distancia. Pero hoy, si es necesario actuar en Bangladés, por el coraje de mi gente, entonces lo haré», asegura el banquero, que ya anuncia la convocatoria de elecciones libres.

#### Begoña Gómez

Esposa del presidente del Gobierno

#### Ayuda pública, cita privada

Reconocidas por la propia empresa, la primera reunión entre el consejero delegado de Globalia y la esposa de Sánchez se produjo solo

una semana antes de que el Gobierno estudiase un rescate de la aerolínea de 950 millones de euros. Primero se pidió el dinero a La Moncloa, acto seguido Begoña Gómez acudió a la sede de Globalia y, de postre, el Ejecutivo comenzó a mover los papeles. Volando.



#### Flotar sobre el odio

Las violentas protestas que ha tienen un marcado carácter

exigiendo 'stop the boats', en referencia a las balsas neumáticas que cruzan el canal de la Mancha desde Francia, los inmigrantes desafían el riesgo de morir en el mar a cambio de huir de una realidad miserable en sus países de origen y sin ser conscientes de los cambios sociales que están detonando. Los disturbios en el

Reino Unido pueden obedecer a bulos, pero eso no oculta que hay un problema creciente de convivencia en Occidente que los hace creíbles. Quizá los que ahora flotan sobre el odio confíen en el primer ministro, Keir Starmer, que ayer anunció la movilización de 6.000 policías y la apertura de medio millar de plazas penitenciarias para recluir a los arrestados en los disturbios más graves en su país en años.

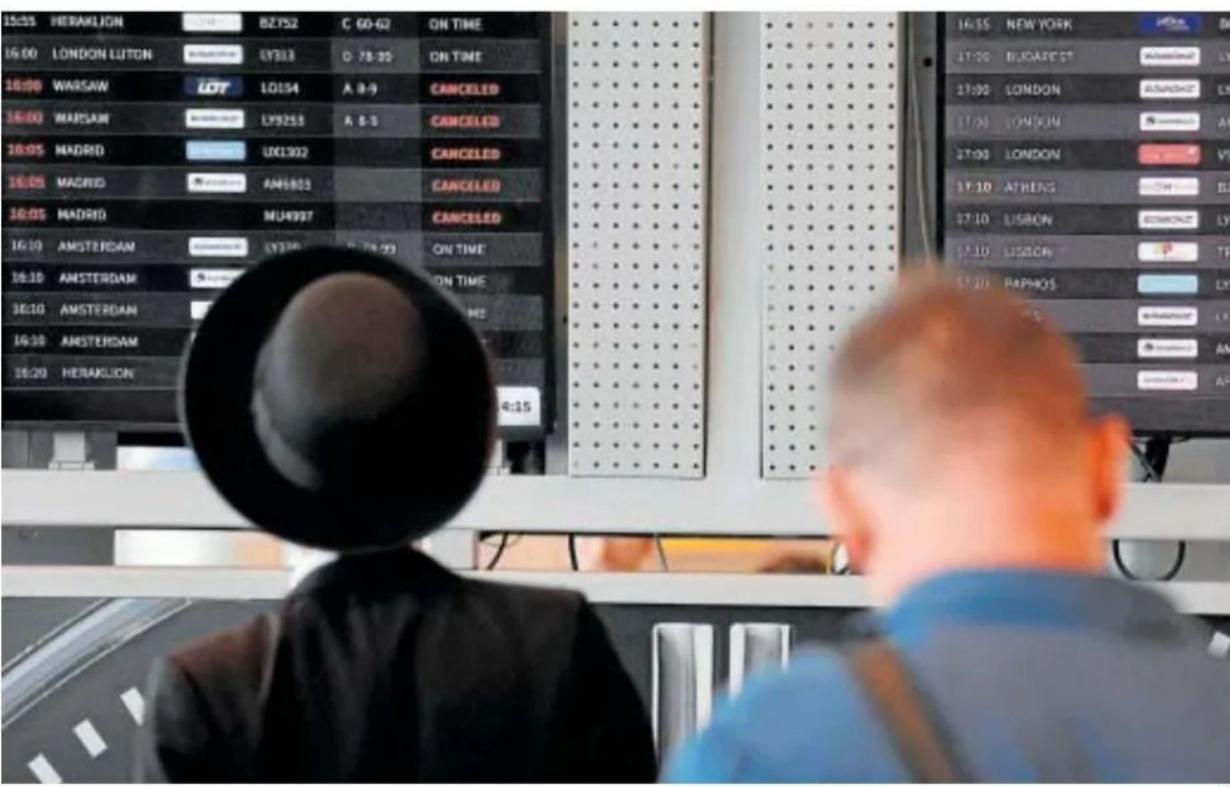

AFP

◆ DISTURBIOS XENÓFOBOS EN EL REINO UNIDO

desencadenado el asesinato de tres niñas en la localidad inglesa de Southport, hace ya diez días, xenófobo pero no han conseguido frenar el goteo continuo que supone la inmigración irregular hacia el Reino Unido. Mientras los jóvenes británicos corean lemas

#### **▲ TENSIÓN BÉLICA EN ORIENTE PRÓXIMO**

#### La amenaza sobrevuela Israel

El ataque que Irán podría lanzar sobre Israel hace que los israelíes contengan el aliento. Las probabilidades del bombardeo han aumentado tras el aviso enviado a las aerolíneas por Teherán, conocido como 'notam' (siglas en inglés de 'aviso a los pilotos'), para advertir de peligros en la ruta y pedir que los aviones no sobrevuelen el centro, el oeste y el noroeste de Irán. Un mensaje similar emitió Jordania para solicitar a los pilotos que viajen con combustible extra para al menos 45 minutos más de vuelo. Varias aerolíneas europeas han cancelado ya sus vuelos: la alemana Lufthansa suspende sus rutas a Beirut, Teherán y Tel Aviv, mientras que

Air France mantiene cancelados sus vuelos a Beirut y Teherán, pero mantiene aún activas sus rutas a Tel Aviv. Esta dinámica entre Israel e Irán extiende la tensión en Oriente Próximo, que en cualquier momento podría ser escenario de una guerra a gran escala. Los israelíes continúan con su vida mientras de reojo miran al cielo, sabedores de que están en peligro, incluso bajo la 'cúpula de hierro' que repele los misiles.

REUTERS

# Illa asume que su investidura se suspenderá pero 72 horas máximo

- ►En el PSOE descartan que el regreso de Puigdemont cambie los votos, pero ven probable un aplazamiento
- Los socialistas deslizan que ERC cometió un «error» al ceder la presidencia de la Cámara a Junts

JUAN CASILLAS / DANIEL TERCERO MADRID / BARCELONA

l presidente del Parlamento catalán, el indultado Josep Rull (Junts), fijó ayer la fecha de la investidura del socialista Salvador Illa para mañana a las diez de la mañana. Si no hay ningún imprevisto, algo que está por ver, se celebrará casi tres meses después de las elecciones autonómicas, tras un acuerdo entre el PSC y ERC que pone en jaque la igualdad fiscal entre los territorios de España. Pero ni siquiera esa cesión y los 68 votos que, 'a priori', tiene garantizados el exministro de Sanidad para ser 'president' son suficientes para asegurar la cita. De hecho, según ha podido saber este periódico de diversas fuentes, el candidato asume que si Carles Puigdemont regresa a España y es detenido, su investidura se retrasará un máximo de 72 horas.

La sombra del prófugo, quien por enésima vez ha pregonado su regreso a Cataluña en un anhelado relato épico, planea sobre un debate que podría quedar totalmente desvirtuado si es arrestado al pisar suelo español. Cabe recordar que el Tribunal Supremo ha rechazado aplicar la amnistía al delito de malversación, por lo que la orden de detención nacional aún pesa sobre él. Y en esta tesitura, entre un fuerte cuestionamiento interno por la diferencia fiscal que se puede crear entre Cataluña y el resto de regiones, en el PSOE comienza a haber cierta inquietud en torno a la fecha.

Ayer, Rull celebró la tradicional ronda de consultas con los grupos parlamentarios y PSC, ERC y los comunes le manifestaron su apoyo a Illa. 68 votos que, en circunstancias normales, deberían garantizar que el primer secretario de los socialistas catalanes sea investido mañana 'president' de la Generalitat de Cataluña. Lo ordinario, lo común, hace tiempo no obstante

El PP pide una rebelión interna a los barones del PSOE y Vox convoca una protesta frente al Parlament en la investidura que ha abandonado la política catalana. Por eso, ayer, tras conocerse el anuncio del debate de investidura, ya se dejaba en el aire su propia fecha. El futuro de una comunidad autónoma, el de un país si cabe por la influencia de Junts en el Gobierno de Pedro Sánchez, está en manos de un fugado de la Justicia.

Fuentes del PSOE consultadas por ABC no contemplan que Junts pueda «reventar» la investidura de Illa, pero sí creen que puede forzar aplazarla en un gesto simbólico. Lo contrario, advierten, sería un «atropello democrático». En el partido admiten cierta incertidumbre sobre cuándo será el debate si Puigdemont, como amenaza, acude a la sesión y fuerza su detención, pero en todo caso creen que tan solo se retrasaría. Otras fuentes consultadas por ABC tampoco ven «base legal» para que Rull dé marcha atrás en su propuesta de Illa como candidato a presidir la Generalitat.

#### «Fuegos de artificio»

Aunque consideran que todo son «fuegos de artificio» para ganar tiempo, no ven viable que se impida la investidura de Illa. Eso sí, en el PSOE aprovechan para deslizar un mensaje a ERC: que fue un «error», dicen, entregar a Junts la Presidencia del Parlament en una legislatura en la que tendrán que ponerse de acuerdo para la gobernabilidad de la comunidad autónoma PSC, ERC y los comunes; no Junts. Ahora, el partido de Puigdemont controla los ritmos y Rull tiene en su mano la decisión de suspender la investidura. La Diputación Permanente se reunirá hoy para convocar la sesión al no haber ahora plenos ordinarios. Además de Junts, verían con buenos ojos el hipotético aplazamiento ERC y los comunes. La oposición de PP y Vox se da por descontada.

El secretario general de Junts, el también indultado Jordi Turull, por si acaso, ya amenazaba ayer a Sánchez, en declaraciones a TV3, con revisar su acuerdo con el PSOE si, ante una probable detención de Puigdemont, decide «mirar hacia otro lado». «Evidentemente, el acuerdo se tendrá que replantear y se tendrán que estudiar todos los escenarios», dijo en la televisión autonómica, donde aseguró que el expresidente de la Generalitat huido no regresará para «dejarse detener» y que su arresto supondría que sus derechos políticos fuesen «anulados».

De todas maneras, tampoco está claro cómo podría consumar Junts su órdago porque no ha sido hasta ahora ninguna garantía de estabilidad para el Ejecutivo central. Si bien los de Puigdemont le arrancaron al PSOE una ley de amnistía de la que renegaba antes de las elecciones generales del año pasado, Junts ha llegado al punto de rechazar –y tumbar– el techo de gasto

propuesto por el Gobierno; trámite indispensable para poder aprobar los presupuestos generales del Estado para el siguiente ejercicio. Un golpe sin paliativos.

En cualquier caso, la investidura de Illa acerca el escenario del regreso de Puigdemont y su detención al entrar en territorio nacional, en un movimiento que, si bien desde Junts quieren dejar fuera de cálculos partidistas, es inevitable observar también desde un prisma de competición independentista. El mismo 'expresident', tras aceptar por la mínima las bases de ERC el



#### DESPEDIDA DEL PRESIDENTE DE LA GENERALITAT

# Aragonès: el concierto es el «salto más importante de soberanía»

D. TERCERO BARCELONA

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès (ERC), que está en funciones desde el 12 de mayo, se despidió ayer ante la prensa después de celebrar la que, probablemente, fuera la última reunión del Govern que preside desde mayo de 2021. Aragonès hizo un repaso de sus logros durante esta legislatura y valoró positivamente el acuerdo de su partido con el PSC, que permitirá a Salvador Illa ser su sucesor esta misma semana, salvo que Josep Rull retrase el pleno de investidura –previsto para mañana– en respuesta a una posible detención de Carles Puigdemont.

Aragonès dijo que el pacto con los socialistas, que incluye el concierto económico para Cataluña, administración que recaudará, gestionará y liquidará todos los impuestos de la región, a cambio de una cuota de «solidaridad» que, aunque se negocie,

acuerdo con el PSC para la investidura de Illa, culpó a los republicanos de convertir en una posibilidad real su arresto a cambio de investir a un candidato socialista. Esto generó indignación en los republicanos, que incluso le exigieron una disculpa pública que no ha llegado.

#### No al «espectáculo»

Mientras, en el PP y Vox presionan para evitar una deriva del PSC hacia los postulados nacionalistas y para que el independentismo renuncie a la arbitrariedad en el gobierno de la cámara autonómica. La líder de la delegación europea de los populares, Dolors Montserrat, pidió ayer a los barones socialistas que se rebelen contra el acuerdo entre el PSC y ERC. «Que se dejen de buenas palabras y pasen a la acción», afirmó.

En Cataluña, el portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, reclamó a su vez a Rull que no convierta en un «espectáculo» la investidura de Illa. «Esperamos que las instituciones catalanas, en este caso la Presidencia del Parlament, estén a la altura y actúen conforme a la legalidad y no se posicionen al lado de un prófugo de la Justicia», dijo en rueda de prensa, según recoge Ep. «Es una vergüenza y es impresentable que la política catalana se guíe a día de hoy y que esté en manos de chantajistas y chantajeados», añadió.

El secretario general de Vox y líder de la formación en Cataluña, Ignacio Garriga, anunció por su parte en la red social X una protesta frente al Parlamento catalán, media hora antes de la fecha fijada para la investidura de Illa. «No toleraremos la humillación de ver a un delincuente y prófugo de la Justicia entrar al Parlament», advirtió, y animó a acudir a la zona portando banderas de España.

Salvador Illa, con Josep Rull, en la ronda de contactos de ayer // PEP DALMAU



siempre dependerá de la Generalitat, «será el salto adelante más importante en la soberanía de Cataluña» desde la recuperación del autogobierno tras el franquismo y la aprobación de la Constitución en 1978.

En este sentido, el presidente autonómico saliente recordó que un punto importante para la valoración del pacto PSC-ERC es que el Ejecutivo de Pedro Sánchez lo asume, se establecen los pasos a seguir para su implementación y, por lo tanto, no debería haber problemas para que se ponga en práctica. Está previsto que se implante a finales de 2025 y que en 2026 la Generalitat empiece a recaudar el IRPF. El resto de impuestos se transferirán de manera progresiva. A pesar de todo esto, Aragonès apuntó que todavía es pronto para saber si la llegada de Illa al Palacio de la Generalitat supondrá un cambio de época. «Será el tiempo el que dirá si se ha producido un cambio de época», al menos en la política catalana, aseguró. Pero sí quiso dejar claro que, en su opinión, «el Govern que entrará encontrará una Cataluña mejor que como nos lo encontramos en 2021».

Entre estas mejoras, el político de ERC, que ahora se apartará de la primera línea un tiempo pero no descartó volver a ella, destacó que ya no hay «presos políticos», no existe el delito de sedición, se está aplicando la ley de Amnistía, en general, y Cataluña tiene más funcionarios que antes.

# Que no se note la alegría

ERC y Comunes apoyarán el aplazamiento del debate de investidura con la excusa del respeto a Puigdemont, pero intentando que no se les noten la alegría y el júbilo

**ANÁLISIS** 

SALVADOR SOSTRES



squerra y Comunes apoyarán el aplazamiento del debate de investidura con la excusa del respeto a Puigdemont pero lo que en realidad intentarán es que no se les note la alegría, el júbilo por la muerte de su carrera política. Ni el PSC, ni PP ni Vox tienen ningún interés en que el prófugo continúe dando su particular espectáculo pero su final no va a causarles ningún beneficio concreto. Al contrario: a los socialistas puede complicarles -aunque tampoco mucho más- sus delicados equilibrios en el Congreso, y la derecha pierde con su encarcelamiento un objetivo de lucha compartida con el que azuzar a sus masas.

Esquerra en cambio mata al hermano mayor que tanto se ha burlado de ellos. En los últimos siete años Puigdemont le ha estado haciendo a Junqueras un 'bullying' humillante y cruel y sólo le faltó mandarle desde

Waterloo a Estremera una nota diciendo: «Tonto el que lo lea». Una Esquerra en un momento electoral no demasiado brillante consigue descabezar al eterno rival, que no es Feijóo ni Abascal, sino Junts, que el máximo poder que hoy ostenta es la diputación de Gerona y el ayuntamiento de Sant Cugat. Comunes no se beneficia de un modo tan obvio como los

republicanos, pero en cualquier caso celebra y le conviene todo lo que sea desmantelar el espacio del centro-derecha contra el que por oposición se afirma.

Los que van a organizar el velorio de los tres días no es para llorar al muerto sino para asegurarse de que no resucita. Como tantas veces en la política catalana, la escenificación, la pantomima y el fraude son el argumento de la función. También la parte que Puigdemont representa se basa, y descaradamente, en el engaño. El que empezó su aventura con el

famoso «España tiene un pollo de cojones» la acabará el jueves pelado y prietas las gomas como indefectiblemente acaban los que desafían a un Estado. Estas horas de incertidumbre y el circo que su detención conlleve serán los últimos instantes de gloria de un forajido abandonado por sus votantes -nunca ha ganado unas elecciones al Parlament- y por sus compañeros de lucha, con la puñalada final de Esquerra, que ha preferido hacer presidente a Salvador Illa, como en su momento desdeñó a Artur Mas en favor de Pasqual Maragall y de José Monti-

Ni la ayuda de Pedro Sánchez

-indultos, amnistía, Fiscalía,
Conde-Pumpido-, ni la grotesca
importancia que dan sus más
acérrimos enemigos a cada una de
sus jugarretas van a salvar a
Puigdemont de su destino de
extinción y soledad, y para cuando
esté preparado para preguntárselo
tendrá que asumir que habrán sido
los suyos los que con más saña le
han finiquitado.

En la última pantomima del

jueves, y que se alargará dos o tres días, la solemnidad con la que se pronuncien Pere Aragonès y Jessica Albiach denunciando la injusta la detención del expresidente será su mayor escarnio. Mientras con una mano clamen libertad, con la otra contarán las horas que quedan para culminar el asalto. Ni Salvador Illa ni Alejandro Fernández, a los que se les

supone más inquina en contra, cometerían jamás la bajeza de hacer leña del árbol caído ni de no guardar el debido respeto a un muerto.

La cobardía con que Puigdemont ha sido abandonado es el espejo de la cobardía con que él abandonó a los suyos cuando en lugar de defender la independencia que había declarado, se escapó para quedar como un héroe sin tener que asumir las consecuencias de sus actos. Cansado de vagar sin rumbo cierto, triste y desahuciado, vuelve para empeñar la capa.

Los que van a organizar el velorio de los tres días no es para llorar al muerto sino para asegurarse que no resucita

La cobardía con que Puigdemont ha sido abandonado es el espejo de la cobardía con la que él abandonó a los suyos cuando se escapó

#### Investidura en Cataluña // La detención del prófugo



Los Mossos protegen el Parlamento catalán, en una imagen de archivo // TONI ALBIR

# Los Mossos quieren detener a Puigdemont antes de que pueda llegar al Parlament

La Policía autonómica pretende arrestarlo en el momento en que ponga pie en territorio español

PABLO MUÑOZ MADRID

Los Mossos d'Esquadra no quieren sorpresas ni que su imagen como Policía integral pueda verse afectada por un episodio, el de la detención del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, en el que no tienen margen de maniobra pues se trata de cumplir una orden judicial, en este caso del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Lo único que pueden decidir es el momento exacto en que proceden a ese arresto, y como ya adelantó ABC lo harán de forma que, en la medida de lo posible, su actuación no se convierta «en un espectáculo y esté garantizada la seguridad de todos; de él por supuesto, y también la de los agentes», según explican las fuentes consultadas.

Para que esas dos condiciones se cumplan los Mossos d'Esquadra planifican una operación «rápida y quirúrgica» que se pondrá en marcha en el mismo momento en el que el implicado ponga el pie en territorio nacional. Es cierto que la detención la podría hacer cualquiera de las Fuerzas de Seguridad que primero lo detecte, pero se entiende que si como parece entra en España por Cataluña lo lógico es que actúe la Policía autonómica en su condición de policía judicial. «Por presencia, por ser ese territorio su ámbito de actuación y si se quiere también para evitar más tensiones con el mundo independentista, que verían una afrenta una actuación de esta naturaleza de la Policía Nacional o la Guardia Civil, lo normal es que la hagan los agentes autonómicos».

#### **Escenarios**

Los responsables de los Mossos d'Esquadra, dentro de ese planteamiento general de evitar espectáculos innecesarios, quieren actuar desde el primer momento. Es cierto que si Carles Puigdemont se plantea cruzar la frontera acompañado por un grupo numeroso de fieles para impedir su detención se pueden vivir momentos de tensión, pero también que retrasar la actuación policial puede complicar mucho más las cosas, porque esa concentración de personas puede aumentar a medida que pasen los minutos.

En todo caso, fuentes de los servicios de Información consultadas por ABC explican que en principio no se esperan grandes concentraciones ni actuaciones violentas, y en todo caso serán muy inferiores a las que se han vivido en otros momentos en Catalu-

### TRAS LA DETENCIÓN

Orden en vigor

Puigdemont tiene una orden de detención en vigor para territorio nacional, por lo que puede ser detenido sin más trámite por las Fuerzas de Seguridad. No pueden detenerle dentro del Parlament.

#### Disposición judicial

Una vez detenido, no cabe invocar el 'habeas corpus' porque hay un control judicial previo de esa detención. Habrá de ser puesto a disposición del juez instructor en el Supremo Pablo Llarena, para que le tome declaración. El máximo bajo custodia policial antes de este trámite son 72 horas.

#### Prisión provisional

Tras siete años en fuga, el escenario más plausible es que el juez
acuerde prisión provisional, pero
para ello, una de las acusaciones
ha de solicitarlo. La Fiscalía, que
considera amnistiable la malversación, no va a hacerlo. La previsión
es que sea Vox, acusación popular
en el 'procés', quien desencadene la
vista de medidas cautelares y pida
prisión preventiva para Puigdemont. Después, cabrán recursos.

ña, aunque también se trabaja con la posibilidad de que se puedan producir «episodios puntuales desagradables», cuya intensidad sí puede derivar en un aumento de la tensión en las calles y actuar como catalizador de protestas más importantes.

El escenario más complicado, no obstante, es el de que Carles Puigdemont consiga entrar en el Parlament, porque entraría en juego no ya solo la orden de detención dictada por Llarena sino las decisiones del presidente de la Cámara catalana, Josep Rull, que ya ha advertido que en ningún caso mantendría una «actitud pasiva». De momento, los agentes tendrían que entrar en el edificio sin sus armas reglamentarias, porque así lo estipula la normativa vigente de esa institución y actuar a cara descubierta, lo que dejaría muy señalados a los policías.

Los Mossos d'Esquadra trabajan desde hace días con la máxima discreción para evitar que una situación así se produzca. Las fuentes consultadas explican que de momento es este Cuerpo policial el que se hace cargo de la situación, y de hecho no se han producido reuniones ni con la Policía Nacional ni con la Guardia Civil para coordinar un dispositivo. De la misma forma, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no está en contacto con los agentes autonómicos al no tratarse de un asunto de su competencia.

#### Imagen comprometida

Es evidente que si Puigdemont consigue burlar el dispositivo policial para detenerlo la imagen de los Mossos d'Esquadra quedaría comprometida, algo que sus mandos quieren evitar a toda costa. Por, ello se han puesto los medios que se consideran necesarios para cumplir con rapidez y eficacia la orden de detención dictada por el juez Llarena.

Dentro de las incertidumbres que siempre plantean escenarios como el de la previsible detención del expresidente de la Generalitat, alguna fuente plantea también la rocambolesca posibilidad de que Puigdemont haya conseguido cruzar ya la frontera de forma discreta y que esté oculto en un lugar seguro a la espera de la sesión de investidura de Salvador Illa, convocada para las 10.00 horas de mañana. Por supuesto es una hipótesis altamente improbable que dejaría en evidencia a las Fuerzas de Seguridad.

Mientras tanto, los Mossos tienen que atender también al dispositivo de seguridad que se va a desplegar durante la sesión de investidura, que para las fuentes de los servicios de Información consultados es el momento más peliagudo de estos días. A las posibles protestas por la detención de Puigdemont se pueden unir las de los sectores más duros del independentismo contra Esquerra Republicana de Catalunya por su 'traición' al convertir al socialista Salvador Illa en presidente de la Generalitat.

Las fuentes consultadas por ABC, no obstante, insisten en que el escenario más probable es que no se desborden los acontecimientos.

ESPAÑA 13 ABC MIÉRCOLES, 7 DE AGOSTO DE 2024

# Las críticas a la amnistía se cuelan tras los muros de prisión

▶ «Solicito el indulto parcial en base a que todos somos iguales ante la ley», reclama un preso común

#### CARLOS MULLOR MADRID

El debate abierto por la aprobación de la ley de Amnistía ha llegado también a las cárceles. No es el tema de conversación prioritario, claro, porque la 'clientela' que vive detrás de sus muros tiene otros problemas en los que pensar que le afectan mucho más en su vida actual y en su futuro más inmediato; pero en parte del colectivo de presos la decisión del Gobierno no ha caído demasiado bien, porque como para la mayoría de la sociedad supone que no todos somos iguales ante la ley. Algunos, quizá los más ilusos, o aquellos que al menos han decidido que merece la pena levantar la voz, han escrito cartas para pedir un trato similar. No hay en ellos, obviamente, razonamientos jurídicos elaborados, pero sí están llenos de sentido común.

«Solicito que se nos aplique el indulto parcial en base a que todos somos iguales ante la ley de todos (...) y su tramitación ante el Gobierno de la Nación», ha escrito un interno del centro penitenciario de Ocaña (Toledo) para que su solicitud, a la que ha tenido acceso ABC, sea enviada al «Alto Comisionado de las Cortes Generales: Defensor del Pueblo».

#### Constitución

Otro recluso de la misma cárcel explica en su escrito, que fue redactado a principios de junio y al que también ha tenido acceso este periódico, que «la Constitución española no establece que en España exista dos tipos de gente, políticos privilegiados que tienen derecho a esta amnistía y otra case social peor, más baja, que no se merece nada». Y se pregunta el autor de la misiva después: «¿Por qué no merezco indulto parcial o amnistía como los políticos catalanes que cometieron el delito más grave que

«¿Por qué no merezco indulto parcial o amnistía como los políticos catalanes que cometieron el delito más grave?»





existe en nuestro ordenamiento jurídico?».

No son las únicas cartas que han trascendido, ni siquiera las primeras, aunque ambas están escritas tras la aprobación parlamentaria de la ley. Cuando aún estaba en trámite, en diciembre pasado, se publicó en algunos medios otra carta en la que un interno de la cárcel de Estremera explicaba cómo el término amnistía se había colado en ese 'parlamento alternativo' en que a veces se convierte un módulo.

'El Panamá', que en su día fue condenado a 32 años de prisión, relataba el debate suscitado y cómo al principio los reclusos hasta pensaban que también les podía tocar a ellos, ya que habían cometido delitos menos graves que los de los independentistas, a los que se iban a perdonar los de sedición, malversación, atentados contra la autoridad, tenencia de sustancias para fabricar explosivos y hasta actos de terrorismo... Cuando fueron sacados de su error, según ese escrito, los participantes en la discusión comenzaron a preguntarse: «¿Qué tenían ellos que no tuvieran los demás españoles?».

#### Más casos

Fuentes del centro penitenciario de Ocaña afirman que no les extrañaría que próximamente numerosos reclusos se sumen a este tipo de solicitudes. Hay que aclarar, en cualquier caso, que es complicado saber cuántas podrían haberse enviado ya y las que pueda haber en el futuro, puesto que no hay un registro central para este tipo de comunicaciones de los internos, que son recibidas por los directores de los centros.

Lo que sí es evidente es que el hecho de que se haya reavivado la polémica pública por este asunto puede animar a muchos internos a redactar este tipo de escritos, aunque sea como desahogo.

14 ESPAÑA

# Voces críticas en el PSOE por el papel de Zapatero: «Debería pedir las actas a Venezuela»

Felipe González le reprocha que sea el único integrante del Grupo de Puebla que no pide transparencia

PILAR DE LA CUESTA MADRID

Estados Unidos, la Unión Europea, el Grupo de Puebla, la mayoría de gobiernos de América Latina,... Cada día crecen las voces que piden al Gobierno de Venezuela que haga públicas las actas de las elecciones celebradas hace ya más de una semana. Pero en medio de todo este clamor internacional llama la atención un silencio, el del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, que acudió al país como observador internacional y nada se sabe de él desde entonces. Tras los rumores sobre su paradero, fuentes de la Guardia Civil han confirmado a ABC que se encuentra en Lanzarote pasando las vacaciones, pero ni allí ni en ningún otro lugar se ha pronunciado sobre Venezuela.

Este mutismo empieza a poner nervioso a un sector del PSOE, sobre todo después de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez suscribiera una declaración junto a los líderes de otros seis países europeos sumándose a la reclamación de las actas electorales a Nicolás Maduro y condenando cualquier amenaza a políticos venezolanos de la oposición.

El primero en denunciarlo ayer públicamente fue el también expresidente del Gobierno Felipe González, que reprochó a Zapatero que sea el único integrante del Grupo de Puebla -un espacio que reúne a exmandatarios y políticos de centro izquierda de Iberoamérica- que sigue sin sumarse a la petición de las actas. Aunque González evita confrontar directamente con su compañero de partido, sí que incide en señalar lo llamativo de su silencio frente a las voces que, como él, luchan por la «recuperación de las libertades» en Venezuela. «Los demás que asuman su responsabilidad», dijo sobre Zapatero por acudir como observador a unas elecciones cuyo resultado y garantías pone en duda, informa Ep. De hecho, recuerda que el propio Zapatero presume de conocer «mejor que nadie» lo que ocurre en Venezuela y espera que pueda decir lo mismo dentro de unos años, que entonces no diga «yo de esto no sabía nada».

Esta sensación es compartida por parlamentarios y exparlamentarios socialistas, que evitan criticar direc-

Los socialistas creen que el mutismo del expresidente puede interpretarse como «silencio cómplice» y dañar su imagen y la del Gobierno

tamente a Rodríguez Zapatero pero creen que cada vez es más apremiante que se pronuncie a favor de la transparencia en Venezuela, sin que eso suponga necesariamente atacar al régimen de Maduro. «Yo esperaría de Zapatero que saliese y no ratificase los resultados, sino que demandase mayor transparencia», reconoce una exdiputada socialista que cree que ahora mismo es «imposible» defender la actitud del Gobierno de Maduro. A su juicio ahora mismo hay una «mancha total» sobre los resultados y eso exige un paso al frente. «Ya que te has implicado, algo tendrás que decir del proceso», insiste.

Otro socialista cree que la actitud de Zapatero puede entenderse como «un silencio cómplice» y pone además «en una situación comprometida» al Gobierno de Sánchez. El problema está, a juicio de algunos socialistas, en la dificultad de separar entre los papeles de Zapatero como ciudadano particular y como expresidente, por lo que lo «deseable» sería que la política exterior de quienes ocuparon el Palacio de la Moncloa estuviese alineada con la del Ejecutivo; o al menos no en directa contradicción. No creen sin embargo que el Gobierno vaya a desautorizarle públicamente, sobre todo teniendo en cuenta el peso que tuvo para empujar la campaña de Pedro Sánchez en las últimas elecciones generales, que podría volver a necesitar recurrir a él en el futuro.



José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González en 2017 // IGNACIO GIL

En cualquier caso, sí que creen que este escenario puede acarrear un «desgaste» para Sánchez y también para la imagen de Zapatero. «Se ha posicionado de manera muy marcada a favor de una transición y una solución pacífica en Venezuela, ahora es muy difícil apoyar unos resultados electorales que adolecen de una falta total de transparencia», subraya otra socialista, que insiste en que durante mucho tiempo el expresidente ha acompañado al Gobierno venezolano en un periodo de transición pero ahora se ha llegado a un punto en el que la exigen-



SPECTATOR IN BARCINO

SERGI DORIA

### Los amigos españoles de Maduro

ay cosas que no cambian, como la fascinación del comunismo español por los dictadores izquierdosos. Una ojeada a 'Mundo Obrero', órgano del PCE, el partido de la vicepresidenta Yolanda Díaz, permite constatar que el agitprop de hogaño conserva el tono de 1937 cuando hacía pasar a Andreu Nin por agente de Franco. El líder del POUM había sido secuestrado y asesinado por el esbirro del NKVD Alexander Orlov. Una pintada con alquitrán rubricaba la farsa estalinista: «¿Dónde está Nin? En Salamanca o en Berlín».

El día después del golpe electoral de Maduro, 'Mundo Obrero' reproducía el comunicado del PCE. Hablaba de una jornada electoral normal y pacífica «pese al llamamiento a la violencia de Corina Machado y del resto de los sectores fascistas del país». El «doble pensar» orwelliano de que la guerra es la paz trufaba los titulares de este -¿pseudomedio?- digital. Se utilizaba la muletilla del pueblo «alegre, pacífico y combativo» para subrayar que el triunfo bolivariano acontecía en el 70 cumpleaños del «Comandante Eterno Hugo Chávez». Con una jerga que rivalizaba con la del 'Granma' de la Cuba castrista, una colaboradora celebraba que Venezuela, «ha apostado por la paz no por vender su soberanía a una banda fascista, ni al interés del imperialismo». Toda «una lección de democracia popular al mundo». El tonillo recordaba al del fallecido Jordi Miralles, en su tiempo coordinador general de EUiA (hoy Comunes). En 2009 elogiaba el «desarrollo humano» del castrismo, una «democracia sin cortapisas ni coartadas». Clavadita a la «democracia popular» venezolana que tanto gusta al PCE.

Cuando la realidad, pertinaz aguafiestas, demuestra que la victoria de Maduro consiste en hurtar las actas a la oposición porque su cacareado 51 por ciento es un embeleco; que la violencia solo la ejerce el sátrapa que no reconoce su derrota, que el enésimo fraude chavista tiene más oposición de la prevista y no cuela esta vez en los foros internacionales, nuestra izquierda comunista constata cómo se precipitó al reconocer los resultados electorales venezolanos sin pruebas que los respaldaran: «Es lo que hacemos los demócratas», aducía Díaz. Cosas de las democracias populares, suponemos. Los lazos de Maduro con España no se limitan a la extrema izquierda comunista. En diciembre de 2014 la entonces lideresa de la CUP, Anna Gabriel, fue invitada por el dictador chavista para participar en un congreso al que también asistieron miembros de Podemos. En abril de 2017, el colectivo Ítaca –ligado a Arran, el apéndice juvenil de la CUP- se fotografió con Maduro con una estelada que portaba Lluís Bartra, activista de esa organización independentista y codirector con Dayon Moiz del documental hagiográfico 'Maduro, lealtad indiscutible'. El líder bolivariano, aseguraba Bartra, apoyaría la independencia de Cataluña: «Me comentó que hace poco estuvo con otros catalanes que, igual que yo, no quieren ser españoles».

Después del 1-O Maduro pidió a la UE que escuchara al separatismo catalán. Aducía el dictador que «al pueblo hay que oírlo, no hay que caerles a porrazos como hizo Rajoy». Eso es lo que Maduro está haciendo con su pueblo (la lista de muertos crece) pero con una diferencia fundamental: el referéndum separatista -un pucherazo en el que se podía votar varias veces- venía de un golpe legislativo -las leyes de transitoriedad del 6 y 7 de septiembre- para «desconectar» Cataluña de España. Maduro reafirmó su apoyo al golpe separatista el 27 de octubre cuando reconoció como Kosovo la proclamación de la república catalana de los ocho segundos. Gabriel se largó de España, pero en lugar de disfrutar de la democracia popular venezolana «alegre y combativa» prefirió la aburrida confortabilidad de Suiza. Hasta la victoria. Siempre.

ESPAÑA 15



cia de explicaciones es ineludible.

Felipe González es más directo en este sentido y reivindica que la verificación del resultado electoral de Venezuela debería realizarse mediante una organización internacional independiente. El que fuera primer inquilino del PSOE en el Palacio de la Moncloa pide además que esto se haga pronto porque, avisa, hay riesgo de que el Gobierno de Nicolás Maduro quiera alterar el sistema «acta a acta» mediante un grupo chino.

#### Camino a La Haya

En caso de que Maduro no acepte estas vías democráticas, González le señala directamente el camino hacia el Tribunal Internacional de La Haya: «No estoy proponiéndolo ni deseándolo, lo que digo es que hay un camino de reconciliación nacional aceptando la verdad de los resultados y verificándola con gente independiente y hay otro camino que es una denuncia, que cada día se consolida más, de delitos de violación de derechos humanos y de lesa humanidad».

No fue tan allá ayer el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, quien insistió en pedir públicamente las actas al Gobierno venezolano tras una conversación con su homólogo brasileño, Mauro Vieira. «Es imperativo que se entreguen las actas para reconocer los resultados electorales y se respeten los derechos fundamentales», reivindicó el jefe de la diplomacia española en línea con lo defendido durante la última semana.

Lo que no han hecho de momento ni el Gobierno español ni la Unión Europea es reconocer a Edmundo González como presidente, algo que sí ha hecho Estados Unidos. Felipe González tampoco va tan lejos de momento: «Lo que me importa es que exijan que se contrasten los resultados electorales, ese es el punto mínimo, no quiero ir más lejos».

# El PP exige al Gobierno que desvele el coste de los viajes del socialista

«El dinero público no está para apoyar regímenes totalitarios», dice Alicia García

JUAN CASILLAS MADRID

La presión crece en torno al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Si en el Grupo de Puebla, al que pertenece, y en el PSOE empiezan a emerger voces que cuestionan su labor como observador en las elecciones de Venezuela y le piden que exija la publicación de las actas, el Partido Popular (PP) mueve ficha en el Senado. Este diario ha tenido acceso a sendas iniciativas de los populares, en las que reclaman por distintas vías que el Gobierno desvele el coste de los viajes de Zapatero desde el año 2018 al país regido por Nicolás Maduro.

«España no hizo la Transición para costear los viajes de un expresidente en apoyo de una dictadura», sostiene la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, en declaraciones a ABC. Ella, junto a su compañero Francisco Martín Bernabé, ha solicitado un informe al Gobierno con la relación de los viajes de Zapatero a Venezuela entre el 1 de junio del 2018 y el 31 de julio del 2024. En ella, piden que se incluyan los costes de desplazamiento, de alojamiento, manutención y estancia que hayan sido sufragados con dinero público. También, del personal de apoyo que pudiera haberlo acompañado y de los servicios de seguridad del Estado encargados de su protección en calidad de expresidente.

«El dinero público no está ni para ser derrochado ni para apoyar regímenes totalitarios, como hace Zapatero con Maduro en Venezuela», insiste García, consciente de que el expresidente, a pesar de la petición de la Organización de Naciones Unidas (ONU), no ha reclamado la publicación de las actas electorales.

García denuncia un «apoyo económico directo a quien se posiciona a favor de Maduro, su fraude electoral y la vulneración de derechos humanos». Por ello, pide que el Ejecutivo aporte toda la documentación, datos e informes acerca de esos viajes. «Sánchez tiene que dar muchas explicaciones sobre la posición del Gobierno y su comportamiento ante el clamoroso fraude electoral de Maduro», añade García, cuyo grupo parlamentario ha citado a comparecer al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, el próximo martes.

#### La delegación del PP

Una delegación de parlamentarios del PP acudió a Venezuela con la intención de observar el proceso electoral y fue expulsada, en palabras de García, porque el régimen de Maduro no quería que se viese «el pucherazo que tramaba». La portavoz popular, muy crítica con el Ejecutivo, acusa a Sánchez de no haber apoyado a los parlamentarios españoles y apunta: «Exigimos que digan al lado de quién están: ¿de las democracias o de Maduro?».

Por otro lado, Bernabé y García han registrado preguntas por escrito al Gobierno en relación a este asunto, en las que también reclaman que especifique la cuantía de los gastos totales abonados por sus viajes, los costes de cada desplazamiento, el alojamiento, la manutención, el personal de apoyo y los servicios de seguridad, si bien, en este último caso, sin indicar el número de efectivos policiales desplazados. El Ejecutivo ya contestó con evasivas a una pregunta similar de UPN.

# ¡Descarbonización, everywhere!

También apostamos por la transición energética fuera de nuestras fronteras. Nuestra primera instalación fotovoltaica en Estados Unidos opera ya abasteciendo a 300.000 hogares.



naturgy.com



16 ESPAÑA

# Fernando Clavijo

Presidente del Gobierno de Canarias

# «Hay que liberar el reparto de menores antes de que llegue el caos absoluto»

El presidente canario exige una «reunión de urgencia» para acabar con el bloqueo de la ley de Extranjería

LAURA BAUTISTA LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se encomienda a próximas reuniones para tratar de llegar a un acuerdo para la reforma de la Ley de Extranjería, en la que aún mantiene la confianza y que ha tenido un rechazo «inexplicable» en el Congreso. «Mantenemos la confianza y la esperanza», señala a ABC, aunque ahora mismo la situación es «de bloqueo».

Las ONG y todos los informes lo advierten, en los próximos meses llegarán cientos de cayucos. «El pasado año, desde agosto hasta diciembre, llegaron 7.398 menores inmigrantes no acompañados» y si la situación es «como mínimo igual que en 2023 se puede generar el caos absoluto». Aún así, se muestra optimista, «a ver si conseguimos resolver esto antes».

Este lunes, el presidente del archipiélago se reunió con las diferentes asociaciones del tercer sector y ONG para
escuchar sus peticiones y necesidades.
«Pase lo que pase vamos a seguir atendiendo a los menores, cumpliendo con
nuestro deber, no vamos a dejarles solos», porque en Canarias «seguiremos
apechugando, saliendo adelante apelando al acuerdo», y esperemos que «las
llegadas no alcancen tal magnitud que
no podamos seguir haciéndolo» y por
eso «la urgencia y la necesidad de que
esto se resuelva rápido».

Para Clavijo, es «un sinsentido», y una vez más pide «sentarse a negociar». Como denuncia, de poco vale que en Canarias «estemos empujando las reuniones con proactividad pero cuando llega el final, el debate, vemos que todavía no se han sentado». Eso solo «da la sensación de que no se es consciente de lo importante», afirma. Este «drama humanitario» de los menores inmigrantes no acompañados que llegan a Canarias «tiene que estar por encima del enfrentamiento y la crispación política que hay en Madrid, donde sistemáticamente parece que tiene que ha-

ber bronca con todo», explica. «Son niños y niñas, adolescentes, que se están utilizado como herramientas de confrontación política» y eso «demuestra poca altura política y poca calidad humana».

Para el presidente canario, la opción y la apuesta sigue siendo el decreto ley, y ya ha pedido «una reunión de urgencia con el PP» para tratar de romper la paralización. Dentro del PP canario, y a pesar de la oposición trata de meter tensión en la relación entre ambos grupos, socios en el gobierno regional, la «predisposición es máxima», y a nivel nacional «hay voluntad de sentarse para tratar los términos del acuerdo». Confiesa, eso sí, que le «cabrea» que después de meses de trabajo, el Gobierno de España no se haya sentado con PP y Junts para tratar de llegar al sí, pero insiste en que aún ahora «podemos llegar a un entendimiento».

#### Un pacto sin fisuras

«Algunos quieren convertir este drama humanitario en un programa político y nosotros no estamos ahí», dice, garantizando que el pacto CC-PP en Canarias se mantiene sin fisuras a pesar de lo que denuncia la oposición.

«Nosotros estamos para resolver un drama humanitario y poder atender con dignidad y como se merecen los niños y niñas; quienes quieran ahí buscar derivadas de inestabilidad o de enfrentamiento van a perder el tiempo». Para Clavijo, «esto es demasiado importante como para nosotros plantearnos un problema político».

Al PP y Junts, el Gobierno de España «no les ha dado respuesta a ninguna a sus peticiones, pero son perfectamente conscientes de la situación de emergencia que vivimos en Canarias» y, por lo tanto, «están en disposición de sentarse» aunque «lo que piden lo tienen que negociar con el Gobierno de España, no con nosotros». Aunque hay aspectos que en los que mantienen diferencias, coinciden en garantizar la financiación y avanzar en una posible convocatoria de la Conferencia de Presidentes para septiembre, señaló.

Haciendo uso del refranero español, Clavijo asegura que en el Congreso se vivió un «entre todos la mataron y ella sola se murió», en un juego político de «como no te sientas, o como no quiero sentarme, voy a jugar a vo-



Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias // ÁNGEL DE ANTONIO

tar que no» y ahí «quedó atascado todo».

El presidente canario confía en que «después de lo que ha ocurrido y después de las circunstancias que desgraciadamente vivimos la semana pasada hayamos aprendido la lección todos» y «ahora sí de verdad busquemos la manera de alcanzar el acuerdo».

#### Sin recursos

Se muestra contundente al afirmar que «Canarias no se entiende en Madrid», lleva «un año en solitario» porque «el Estado ni siquiera nos ha dado recursos económicos para poder atender a los menores». No se entiende que «aquí no tenemos carreteras nacionales, no hay presas ni ríos, ni tampoco la lejanía o las dificultades que generan los sobrecostes que tenemos» porque «tenemos el reconocimiento por ser región ultraperiférica, y a veces quien no

> 66 Crisis migratoria

«Algunos quieren convertir este drama humanitario en un programa político y nosotros no estamos ahí» lo entiende no es Europa sino el propio Gobierno de España».

Además de la reforma de la ley de Extranjería, Fernando Clavijo recuerda el «impacto» que tiene la paralización de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) por las negociaciones con Cataluña, entre otras cuestiones. «Tenemos 280 millones de euros de entregas a cuenta del año 2022, de las liquidaciones positivas, que no nos han llegado». La capacidad inversora «se ve reducida» porque con unos presupuestos prorrogados hay determinados capítulos y partidas presupuestos que «quedan, al final, parados».

Para el presidente canario «siempre es una mala noticia no tener presupuesto» y afecta a Canarias porque, «para colmo, estamos elaborando los presupuestos sin definir el techo de gasto y sin un escenario claro», porque ni siquiera se sabe si va a haber presupuestos en el Estado, y eso «resta capacidad y recursos para los servicios públicos».

En Canarias, una de las comunidades con menos endeudamiento del territorio nacional, «siempre hemos sido serios y rigurosos» como la región «más cumplidora de los del sistema general de financiación». Esta parálisis «repercute la calidad de vida y los servicios que le puedes prestar a la sociedad».

# Kamala Harris opta por un número dos de izquierda pero con atractivo centrista

El elegido es Tim Walz, gobernador de Minnesota, que es relativamente desconocido más allá de su estado, pero que ha atacado duro a Trump

DAVID ALANDETE CORRESPONSAL EN WASHINGTON



na frase rescató a Tim Walz del relativo anonimato nacional en el que llevaba durante sus dos mandatos como gobernador de Minnesota. «Donald Trump ahora va hablando de lo maravilloso que es Hannibal Lecter o cualquier cosa rara que se le ocurra... Se comporta de una forma rara, no creo que se pueda decir de otro modo», dijo Walz recientemente en una entrevista en la cadena CNN. «Raro» se convirtió en el adjetivo preferido para referirse a Trump en la campaña de Kamala Harris, después de que ésta tomara el relevo de Joe Biden el pasado 21 de julio.

Así se describió al candidato y sus largos e improvisados discursos, la misma palabra se empleó para el candidato a vicepresidente de Trump, J. D. Vance, y sus afirmaciones de que los demócratas son un partido de «solteronas sin hijos pero con gatos». Con este aporte, Walz se catapultó a candidato a la vicepresidencia este martes 6 de agosto.

Harris apuró hasta el límite: hoy debía notificar a las juntas electorales de los estados los dos nombres en la candidatura, a riesgo de quedar fuera en estados como Ohio. Walz es alguien a quien se considera en la izquierda del partido por sus políticas en Minnesota: favorable a los sindicatos, apoya el gasto en educación, defiende el aborto hasta la viabilidad del feto, opta por la legalización del consumo de marihuana, y permitió que los inmigrantes indocumentados obtengan carné de conducir.

Es llamativo que tenga el decisivo apoyo de Bernie Sanders, el senador que representa a la izquierda de la izquierda en EE.UU. A la vez, sin embargo, salió tras el anuncio a expresar regocijo Joe Manchin, senador centrista que dejó el partido para hacerse independiente: «Sobre todo, aporta normalidad», dijo.

Walz es alguien con quien el equipo de Harris espera atraer a los votantes independientes, más centristas, desencantados tanto con Donald Trump como con Biden, esos votantes de zonas de clase trabajadora en el Medio Oeste que recelan del libre comercio, del globalismo y de las élites a las que atribuyen gran parte de la crisis de desempleo y el alto consumo de estupefacientes en esa zona central del país. El candidato es un hombre de 60 años, blanco, de oficio profesor de Secundaria, alistado en la Guardia Nacional en 1981 y enviado de refuerzo a Europa tras el 11-S. En su juventud, era un amante de las armas y fue alabado por la Asociación Nacional del Rifle. Hoy apoya una prohibición de la compra y tenencia de armas de asalto, como el resto de su partido.

En este sentido, Walz no es tan diferente de Vance, el joven senador de Ohio al que Trump eligió como número dos, que hizo carrera con su libro 'Elegía rural', en 2016. Sin embargo, Walz nació, estudió y ha vivido casi toda su vida en el Medio Oeste, excepto cuando era diputado en Washington entre 2007 y 2019, representando su distrito en Minnesota. Vance, por su parte, estudió en Yale, vivió en San Francisco y volvió a Ohio cuando decidió entrar en política.

#### Alivio entre los republicanos

Los republicanos parecían respirar aliviados después de que la campaña de Harris anunciara al elegido este martes por la mañana. «¡Qué buena noticia!», dijo, irónica, la asesora de Trump Kellyanne Conway. «¡El escuadrón estará contento!», comentó el jefe de campaña de Trump, Chris LaCivita, refiriéndose al grupo de diputadas de izquierda socialista del que forma parte Alexandria Ocasio-Cortez. La línea de

#### SOBRE EL CANDIDATO A LA VICEPRESIDENCIA

#### Fue militar

Tim Walz se alistó en la Guardia Nacional, una fuerza de reserva militar, y sirvió en Europa después de los ataques del 11-S. Fue condecorado y colgó el uniforme ya con rango de sargento mayor.

#### También diputado

Entre 2007 y 2019, Tim Walz fue diputado por el Distrito Primero de Minnesota. Un dato llamativo: le apoyaba la Asociación del Rifle, porque entonces apoyaba la tenencia de armas. Ahora, ya no.

#### Después, gobernador

Walz ganó las elecciones a gobernador en Minnesota en 2019 y ha sido reelegido una vez. En 2020 estalló en su estado la protesta racial por la muerte de George Floyd y fue criticado por tardar tres días en desplegar a la Guardia Nacional.

#### Vida privada

Walz dice que desde que fue detenido por conducir bebido en 1995 no toma alcohol. Estudió Magisterio y fue profesor de Geografía. Enseño en China y habla mandarín. Tuvo dos hijos por fertilización invitro. ataque más clara de los republicanos fue la del propio Trump. Con sarcasmo, dijo en redes sociales: «¡GRACIAS!».

Las siguientes semanas revelarán si los republicanos tienen éxito en su empeño por pintar a Walz, un hombre de cara afable, casado con la misma mujer desde hace 30 años, padre de dos hijos y condecorado por las Fuerzas Armadas, como un izquierdista peligroso y radical. Harris intentó ser la primera en definir a su nuevo número dos, que más allá del Medio Oeste es un total desconocido: «Es un gobernador, preparador físico en el instituto, un profesor, un veterano, y su prioridad ha sido ayudar a las familias como la suya».

Walz era gobernador de Minnesota cuando, en 2020, George Floyd murió asfixiado por un policía en Minneapolis, un incidente grabado y compartido millones de veces que encendió la llama de la protesta racial. Los disturbios llegaron a las puertas de la Casa Blanca. Trump desplegó a la Guardia Nacional y criticó a Walz por tardar en hacer lo mismo: le tomó tres días de violencia, incendios y saqueos.

Harris consideró a otros candidatos, todos hombres y todos blancos, para atraer a un electorado que pudiera recelar, como en 2016, de una mujer candidata, especialmente de padre jamaicano y madre india. Finalmente, las opciones eran Walz, el elegido; el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, que enfrentaba recelos por unos comentarios de juventud críticos con los palestinos; y el astronauta y senador por Arizona Mark Kelly, con poca experiencia de gestión directa.



Tim Walz, cuando estaba a punto de hacerse el anuncio de que será candidato con Kamala Harris. // AFP

18 INTERNACIONAL MIÉRCOLES, 7 DE AGOSTO DE 2024 ABC

# El plan con el que la oposición logró las actas de la derrota de Maduro

Más de 600.000 voluntarios repartidos por los centros de votación obtuvieron los documentos a pesar de las trabas impuestas por el régimen chavista

ANDRÉS GERLOTTI ENVIADO ESPECIAL A CARACAS



Si el mundo se niega a reconocer la victoria de Nicolás Maduro es porque la oposición se encargó de probar, de manera irrefutable, lo que ocurrió el 28 de julio. El Gobierno venezolano asegura que las copias de las actas que se muestran como pruebas del fraude son falsas, pero todavía, a diez días de las elecciones, no han podido presentar las actas originales que desmientan las acusaciones. El chavismo exige a sus partidarios un acto de fe. «Bienaventurados los que creyeron sin ver», citó Maduro un pasaje de la Biblia, pero incluso sus aliados necesitan ver en sus manos la señal de los clavos y meter el dedo para cerciorarse.

En la noche que siguió a los comicios, María Corina Machado aseguró que «mientras el régimen dormía muy preocupado, nosotros estábamos muy ocupados». Su comando de campaña había logrado, en tiempo récord y mediante una amplia red de colaboración, escanear y publicar los resultados electorales. La oposición nunca se había organizado de tal forma, y sin la recopilación de esas evidencias, la acusación de un fraude hubiese sido extremadamente frágil, como ha sucedido en el pasado. Fue necesaria la preparación de una gran logística ciudadana, y el equipo de la líder opositora compartió con ABC cómo se gestó la gran hazaña.

#### Simulacro

Acostumbrado a un gran número de incidencias en los centros de votación, el comando de campaña ideó la coordinación del plan 600k, una red de más de 600.000 voluntarios que estaría distribuida por los centros y que se encargaría de reportar cualquier incidente y garantizar el resguardo de las actas al final de la votación. Los ciudadanos recibieron formación y realizaron actividades que permitieron, un mes antes, simular el 28-J para corregir cualquier inconveniente.

Un grupo de venezolanos con copias de las actas de votación // EFE

En Venezuela el sufragio es electrónico. En una máquina se vota por un
candidato y luego se imprime un comprobante que debe ser depositado en
una urna. Cuando se cierra el centro
electoral, los resultados registrados
en las máquinas de todo el país son
transmitidos de manera encriptada a
las salas de totalización en Caracas y
también son impresos en actas, que
quedan como respaldo.

El Gobierno sabía lo que estaba planeando la oposición y dificultó su organización. Puso trabas para entorpecer el registro de los 90.000 testigos de mesa, una acreditación sin la cual los voluntarios no podrían permanecer en el centro electoral. «No es que los cogiéramos por sorpresa. Lo que no contaban es con que tuviéramos tal nivel de ingeniería y preparación», comenta una de las cabezas detrás de la logística.

Los obstáculos no dejaron de aparecer. El día de la votación se impidió la entrada de testigos acreditados en más de 1.300 centros, y en algunos casos funcionarios dispararon al aire para disuadir la protesta ciudadana que exigía la entrada. Algunos habían admitido que tenían órdenes de no entregar las actas de escrutinio al final del día, según los reportes que iban llegando al comando de campaña. La votación empezaba a las ocho de la mañana, pero las trabas hicieron que varios centros estuviesen todavía cerrados a las doce de la noche.

Sin embargo, la participación fue alta, teniendo en cuenta que una enorme cantidad de venezolanos exiliados no pudieron participar. La red de los

Los opositores no tienen todas las actas, pero sí las suficientes como para demostrar que el ganador fue Edmundo González 600k iba reportando la afluencia. La hora más difícil llegó a las seis de la tarde, cuando comenzó el cierre de los centros de votación. En ese momento, la máquina imprime la primera copia del acta y esta se guarda en un sobre que resguarda el Consejo Nacional Electoral (CNE), luego se imprimen las actas de los testigos y otras tantas para quienes estuviesen allí, pero para ese momento, muchos personas habían sido expulsadas de sus centros.

Mientras tanto, los que sí habían podido hacerse con sus copias enviaban al comando una foto del código QR que aparece al final de las actas, un resumen gráfico que dice en qué centro, municipio o parroquia se emite y el número de votos de cada tarjeta. Con esa información, el comando nacional podía monitorear los resultados con velocidad. Y luego los testigos tenían instrucciones de correr y entregar las actas en los distintos puntos de escaneo, que en algunos casos podían tardar horas, para digitalizar la evidencia.

El porcentaje de actas recibidas en el comando nacional ascendía, pero a las siete de la noche, cuando tenían el 35%, empezaron a notar una paralización. Y en ese momento, el 'call center' de incidencias comenzó a bullir, así como los distintos grupos que se organizaban mediante WhatsApp, una aplicación que ahora Maduro pidió eliminar por ser «un instrumento para multiplicar el odio y el fascismo».

Los reportes, que llegaban masivamente alrededor del país, eran dos: «Me están sacando del centro de votación» y «el operador no me quiere



INTERNACIONAL 19

dar el acta». Pero la instrucción era que no abandonaran el lugar sin las copias de las actas.

En algunos casos, el CNE cedió a la presión civil de quienes aguardaban fuera de los centros. En otros, los testigos que no eran del comando, pero que apoyaban a Edmundo González, facilitaron las copias, y en algunas ocasiones fueron los propios testigos del PSUV, el partido de Maduro, quienes lo compartieron.

#### **Irrefutable**

La oposición no consiguió todas las actas, pero sí las suficientes para confirmar la victoria de Edmundo González; si Maduro hubiese ganado en el 100% de las actas faltantes, sería insuficiente para cambiar los resultados.

Los documentos que muestra la oposición están abiertos para que cada venezolano pueda revisar y cotejar con lo que vio en su centro, y todavía no hay testigos oficialistas que denuncien que la copia que tienen no coincide con la publicada.

Desde el Gobierno se maneja todo con opacidad. Las auditorías reglamentarias fueron suspendidas y los números anunciados aún no se respaldan con detalles de totalizaciones. Y suponiendo que el sistema electoral hubiese recibido más de 30 millones de ataques cibernéticos por minuto, como asegura la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el CNE aún podría mostrar las copias en físico que tiene bajo resguardo para poder desmentir los números opositores, pero reina el silencio.



# Ortega sigue arremetiendo contra la Iglesia y detiene a 11 sacerdotes

 Estarían retenidos en un seminario que hace las veces de cárcel de religiosos en Nicaragua

JUAN DIEGO GODOY
CIUDAD DE GUATEMALA



La persecución del régimen de Daniel Ortega contra la Iglesia católica de Nicaragua no hace más que endurecerse. Esta semana, once sacerdotes han sido trasladados de la Curia Episcopal de Matagalpa a un seminario que funge como prisión de religiosos en Managua. Las fuentes oficiales no han revelado el paradero exacto de los religiosos apresados, pero fuentes internas han confirmado al medio local 'Mosaico' que todos han sido llevados al Seminario Interdiocesano Nuestra Señora de Fátima en Managua, que, paradójicamente, es utilizado como una prisión para sacerdotes y religiosos católicos.

La organización Universitarios Católicos ha confirmado que todos los curas secuestrados por el régimen son párrocos de diversas iglesias de la región
norteña de Matagalpa. Los sacerdotes
encarcelados sufren de desnudez forzada, así como torturas y otros tratos
crueles, luz artificial continua y condiciones de aislamiento e incomunicación constantes, de acuerdo con el Grupo de Expertos en Derechos Humanos
sobre Nicaragua, creado por la Organización de las Naciones Unidas, que trabaja en reportes específicos de la persecución de Ortega a la Iglesia católica.

No es la primera vez que la región de Matagalpa se encuentra en el centro de la represión de la dictadura sandinista El obispo nicaragüense Rolando Álvarez, que fue enviado a prisión y luego expulsado del país junto a otros 17 clérigos el pasado 15 de enero, ha sido uno de los principales opositores de la dictadura, desde la Iglesia católica. Álvarez fue sentenciado a veintiséis años de prisión después de criticar enérgicamente la represión de Ortega contra las protestas masivas en 2018.

El exministro de Educación, Humberto Belli, quien se encuentra expatriado en EE.UU., ha dicho al medio 'Esta Semana', que conducen periodistas nicaragüenses exiliados, que «la nueva ola de capturas responde a un objetivo de represión religiosa que tiene como objetivo desarticular a la Iglesia católica, e impedir la evangelización de Nicaragua, como parte de una batalla más profunda por conquistar las mentes por parte del régimen». Belli sugiere que «las fuerzas de una izquierda totalitaria que tienen por principio tratar de erradicar a la religión –como en China



Ortega, en Managua en el reciente aniversario de la Fuerza Aérea // EFE

### La vicepresidenta destituye al jefe de los escoltas del dictador nicaragüense

El jefe de los escoltas del presidente Daniel Ortega, comisionado general Marcos Alberto Acuña Avilés, fue destituido por órdenes de la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo, el 24 de julio de 2024, después de estar al servicio de la seguridad personal de Ortega durante más de 25 años, informó ayer 'Confidencial'.

Fuentes vinculadas a la Policía Nacional confirmaron a este medio nicaragüense que la caída de Acuña, ordenada por Murillo, se produjo después «que tuvo una discusión con la vicepresidenta» el 24 de julio. Estas mismas fuentes revelaron que en los últimos meses eran visibles las «relaciones de tensión» entre Murillo y el comisionado general Acuña.

La misma noche de su destitución, Acuña fue internado en el Hospital Carlos Roberto Huembes, que atiende a la Policía Nacional, «para que lo estabilizaran, porque se le había subido la presión». Desde entonces permanece incomunicado en el hospital, custodiado por oficiales de la Policía Nacional.

y en Cuba- o al menos disminuirla al máximo». Y la cruda persecución religiosa del régimen de Ortega pareciera darle la razón.

#### La peor etapa de represión

Según una investigación citada por la BBC de la abogada Martha Molina, defensora de derechos humanos, desde 2018 hasta enero de 2024 se han producido 740 ataques contra la iglesia y 176 sacerdotes y monjas han sido expulsados, desterrados o a los que se les ha prohibido ingresar al país centroamericano. Y los datos no han hecho más que incrementarse en lo que va de año.

Para el sacerdote exiliado Edwing Román, la dictadura de Ortega «aprovecha la atención mundial sobre Venezuela para continuar la persecución a la Iglesia» Molina se ha pronunciado en redes sociales, asegurando que «la Iglesia católica está viviendo en este momento la peor etapa de la represión Ortega-Murillo desde abril de 2018». En la misma línea se ha manifestado el párroco exiliado Edwing Román, para quien la «dictadura aprovecha la atención mundial sobre Venezuela para encarcelar a sacerdotes en Nicaragua, y continuar la persecución a la Iglesia católica en medio del silencio cómplice», escribió en sus redes sociales.

Aunque ayer el Vaticano no se pronunció sobre esta nueva oleada de arrestos, el Papa Francisco ha pedido en múltiples ocasiones el cese de la persecución a la Iglesia en Nicaragua y el diálogo para aliviar las tensiones. Además, se conoce que la sede de la Iglesia católica ha optado por las «coordinaciones discretas» con el régimen de Managua, para lograr la liberación de los sacerdotes, quienes suelen ser desterrados y encontrar refugio en países vecinos o en el mismo Vaticano. 20 INTERNACIONAL MIÉRCOLES, 7 DE AGOSTO DE 2024 ABC

# Irán e Hizbolá se contienen para evitar la 'trampa' de Netanyahu

La diplomacia trata de evitar que la respuesta de Teherán y sus milicias afines desencadene una guerra a gran escala en todo Oriente Próximo

MIKEL AYESTARAN CORRESPONSAL EN ESTAMBUL



Una semana después del asesinato de Ismael Haniyeh en Teherán, Israel aguarda la anunciada respuesta de Irán. La tensa espera forma parte de la guerra psicológica que libran dos países con capacidad de incendiar toda la región y que además cuentan con poderosas alianzas. Cuando los israelíes atacaron el consulado iraní en Damasco, una operación en la que mataron al general de la Guardia Revolucionaria Mohamed Reza Zahedi y a varios de sus colaboradores más cercanos. Teherán necesitó dos semanas antes de lanzar 300 drones y misiles contra el Estado judío. La mayoría fueron interceptados antes de llegar a suelo israelí por Estados Unidos, el Reino Unidos y la alianza de países árabes aliados.

Tras el asesinato de Haniyeh -Hamás ha designado como nuevo líder político a Yahya Sinwar, jefe de franja de Gaza-, Washington apuntó a una «respuesta inmediata», pero pasada una semana la república islámica sigue estudiando con sus aliados del 'eje de la resistencia' la fórmula más adecuada para golpear al enemigo y recuperar la disuasión. La última palabra en un tema tan sensible es del líder supremo y este ha pedido un «duro castigo», aunque ahora falta por conocer la forma y el momento elegido. La diplomacia trata de moderar el golpe y, según la agencia Reuters citando dos fuentes iraníes, incluso Vladímir Putin ha enviado un mensaje a Jamenei para pedir una «respuesta contenida».

#### Riesgo creciente

Haniyeh fue asesinado tras asistir a la investidura de Masoud Pezeshkian, primer presidente reformista del país desde los tiempos de Mohamed Jatami. El votante iraní apostó por el cambio, dentro de los límites impuestos por el régimen, y en medio de la escalada bélica en Irán han surgido voces de este entorno reformista que alertan del riesgo de una operación que

pueda llevar al país a una guerra total.

La primera en escucharse fue la del exministro de Exteriores Javad Zarif, que recupera protagonismo tras la elección de Pezehskian, y acusó en su perfil de X a Benjamín Netanyahu de «llevar a la región y al mundo al borde de la catástrofe» por lo que pidió a Estados Unidos y a la Unión Europea «dejar de proteger la locura de Netanyahu». Hossein Marashi, exvicepresidente y otra figura del entorno de Pezeshkian, defendió una respuesta contundente a los israelíes, «pero sin caer en la trampa tendida por los gobernantes de Israel y sin provocar una expansión de la guerra, que es lo que quiere Netanyahu».

Estos mensajes desde Teherán coinciden palabra por palabra con los que lanza la oposición israelí al primer ministro. El exdiplomático Alon Pinkas escribió en 'Haaretz' un artículo con el mismo mensaje de Zarif y Marashi y lamentó que «Israel no tiene política exterior, solo un primer ministro

El líder de Hizbolá, Hasán Nasrala, dijo que «no es necesario que Irán participe en una lucha prolongada»



El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, con unos soldados // EFE



Shoigú y Pezekshkian, en la reunión celebrada en Teherán // REUTERS

dispuesto a incendiar la región. Netanyahu parece decidido y dispuesto a quemar a Israel hasta los cimientos porque se ve a sí mismo como la encarnación de un Estado que, sin él, no tiene viabilidad ni agencia. ¿Realmente les ha tomado a los estadounidenses treinta años darse cuenta de esto?».

El periodista iraní Arash Azizi recogió en 'The Atlantic' editoriales de periódicos reformistas y moderados del país que piden mesura. El diario 'Etemad' apostó por una respuesta que garantice que «no estalle una guerra... para que Irán no caiga en la trampa de Netanyahu». Asre Iran recordó el caso del legendario espía de Israel Eli Cohen, que llegó a lo más alto del régimen sirio gracias a su tapadera de feroz antiisraelí. Este diario pidió autocrítica y observar a las voces más antiisraelíes del sistema, las que piden un ataque devastador, para descubrir cómo fue posible el asesinato de Haniye.

#### Palabras medidas

Antes de la muerte del líder de Hamás, Israel asesinó en Beirut a Fuad Shukr, responsable militar y uno de los fundadores de Hizbolá. Hasán Nasrala habló por primera vez y dejó claro que están obligados a responder, como lo están los iraníes, pero no aclaró si la respuesta sería conjunta. El día volvió a ser duro para Hizbolá, que perdió a cinco milicianos en un bombardeo israelí junto a la frontera. La milicia chií lanzó varios drones que burlaron la seguridad del enemigo y doce personas resultaron heridas al norte de Acre.

Nasrala no especificó el tipo de respuesta que puede dar Teherán, pero dejó claro que debe ser puntual ya que «no es necesario que Irán participe en una lucha prolongada». En estos discursos las palabras están medidas y el mensaje de Hizbolá se aleja de las voces que piden una guerra a gran escala. En opinión del líder del Partido de Dios «Israel ya no es tan fuerte como lo era, ni tampoco lo son sus capacidades de defensa. Ahora teme una respuesta y busca ayuda de los Estados Unidos, Occidente, los europeos y los regímenes árabes, y esto es una prueba del declive de su prestigio». El objetivo por ahora, según Nasrala, «no es poner fin a la existencia de Israel, es una batalla para impedir que logre la victoria» en Gaza y Cisjordania.

INTERNACIONAL 21



### Putin pide que el régimen iraní no cause bajas civiles

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, encara la crisis en Oriente Próximo como un equilibrista en apuros. Las buenas relaciones que mantiene con el régimen de los ayatolás -y que se traducen en el envío de drones iraníes de tipo Shahed para la guerra que libra en Ucrania o en el alineamiento geopolítico en cuestiones de peso, como el apoyo al chavismo en Venezuela- le ha llevado a respaldar a Irán tras el asesinato del líder palestino Haniyeh en Teherán la pasada semana. En ese sentido, Serguéi Shoigú, secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, se reunió el lunes con el presidente de Irán, Masoud Pezeskhian, en un encuentro que se puede leer como un gesto de amistad.

Sin embargo, y al mismo
tiempo, Putin también es
consciente de los peligros de una
escalada regional y de la populosa presencia de judíos de origen
ruso en Israel. Por eso, el presidente, a través de Shoigú,
reclamó al líder supremo de Irán,
Ali Jamenei, que la respuesta en
forma de ataque contra Israel no
provoque, en ningún caso, bajas
o heridas a civiles israelíes,
según informaba ayer Reuters
citando fuentes iraníes.



#### ANÁLISIS TÁCTICO DEL GENERAL (R)

PEDRO PITARCH

## Calentando los motores de guerra en Oriente Próximo

Rusia habría

facilitado a Irán un

sistema capaz de

neutralizar los

sistemas electrónicos

enemigos

Teherán no es lugar seguro para los enemigos de Israel

as operaciones israelíes fuera de la franja de Gaza para la eliminación física de dirigentes terroristas islámicos han elevado la tensión en Oriente Próximo. Así ha sucedido con el bombardeo. hace una semana, en el sur de Beirut, que acabó con Fuad Shukr, jefe de las milicias terroristas de Hizbolá. Asimismo, en la madrugada del pasado miércoles, el líder político de Hamás, Ismail Haniyeh, fue suprimido en Teherán adonde se había desplazado desde Qatar para asistir a la investidura del nuevo presidente de Irán, Masoud Pezeshkian. Acción que, aunque no haya sido reivindicada por Israel, el ayatolá Alí Jamenei atribuyó al «régimen sionista criminal y terrorista». Más allá de la controversia de si fue alcanzado por la explosión de una bomba oculta o de un misil, lo sustancial es que Haniyeh fue cazado mientras se encontraba protegido en el complejo Neshat, al norte de Teherán, fuertemente custodiado por

la Guardia Revolucionaria iraní. Consecuentemente, hubo un colosal fallo de seguridad, así como una rotunda prueba de eficacia y capacidades de la red de inteligencia israelí en Irán. La conclusión es

obvia: Teherán no es lugar seguro para los enemigos de Israel. Ello ha supuesto tanto un gran chasco para los islamistas radicales que ven en Irán su referencia protectora, como un colosal desafío al nuevo presidente iraní quien, seguramente, se ve presionado para reaccionar militarmente. Asimismo, implica la liberación de las manos de Netanyahu para proseguir aniquilando la capacidad operativa de Hamás.

Tal escenario ofrece cinco consecuencias. Una, dejar en suspenso la posibilidad de un alto el fuego en Gaza. Dos, disminuir la probabilidad de liberación inmediata de los secuestrados. Tres, aumentar la tensión en la línea azul de separación entre el Líbano e Israel y, consecuentemente, también el riesgo para los cascos azules españoles. Cuatro, reducir el flujo de ayuda humanitaria para los palestinos. Y cinco, abrir la puerta a una guerra total entre Hizbolá e Israel o, incluso, a una escalada regional. Crece así la percepción de una próxima acción ofensiva contra Israel de Hizbolá, Hamás y, probablemente, de Irán y sus terminales. Por ello, no es de extrañar que los países occidentales hayan aconsejado a sus nacionales abandonar inmediatamente la zona y la mayoría de las compañías aéreas hayan suspendido sus vuelos hacia el Líbano.

Motivo de singular preocupación ha sido la expedita entrada de Rusia en escena. Fuentes normalmente fiables han indicado que aviones rusos de transporte estratégico (Il-76) habrían transportado a Irán, durante el pasado fin de semana, un sistema Murmansk-BN de Guerra Electrónica capaz de neutralizar los sistemas electrónicos enemigos, incluidos los satelitales, a una distancia de más de 3.000 kilómetros y que, obviamente, habría de ser operado por especialistas rusos. Esta noticia se complementa con la visita a Teherán, el pasado lunes, del Secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, el exministro de defensa Serguéi Shoigú, quien se reunió con las máximas autoridades políticas y militares iraníes. Periplo sorprendente por el momento de su ejecución, que envía una señal de que Irán no estará solo en potenciales hostilidades.

El secretario de Defensa norteamericano, Lloyd Austin, ha sido cristalino: «EE. UU. estará junto a Israel suceda lo que suceda». El Pentágono está reforzando las fuerzas norteamericanas en la zona (fragatas porta-

misiles, cazabombarderos y defensas antiaéreas). Tiene posicionado en el golfo de Omán, como mayor vector disuasorio, al grupo de ataque del portaviones nuclear USS Theodore Roosevelt. Asimismo, el grupo del portaviones USS Abraham Lincoln navega en aguas de Guam en demanda del mar Rojo. El Grupo Anfibio de Intervención WASP (USS Wasp, USS New York, y USS Oak Hill), con la 24 MEU (Unidad Expedicionaria de Marines) embarcada, está posicionado en el Mediterráneo oriental, en cuyos cielos aviones de Alerta y Control Aéreo (AWACS) de la OTAN, con base principal en Geilenkirchen (Alemania), están operando desde bases griegas. Y el general Kurilla, comandante del Mando Central de EE. UU. (USCENT-COM), se ha desplazado a Tel Aviv para coordinar, controlar e integrar las operaciones. En todo caso, siguen imperando los tres pilares fundamentales de la estrategia nacional de seguridad israelí: alerta, disuasión y victoria incuestionable.

#### **CRISIS EN EL REINO UNIDO**

### Los detenidos en los disturbios podrían llegar a enfretarse a cargos por terrorismo

#### IVANNIA SALAZAR LONDRES

Como medida drástica frente a la ola de violencia que azota al Reino Unido, el director de la Fiscalía, Stephen Parkinson, anunció ayer que se están considerando cargos de terrorismo contra algunos de los implicados en los disturbios. «Cualquier involucrado en la violencia debe saber que enfrentará los cargos criminales más severos, incluyendo terrorismo», declaró a la BBC. La Policía ya señaló en 2019 a la extrema derecha como la amenaza terrorista de más rápido crecimiento en el Reino Unido.

Hasta ahora, aproximadamente 100 de los 400 arrestados han sido formalmente acusados, y los fiscales en todo el país están trabajando en turnos extra para llevar a los sospechosos a los tribunales lo más rápido posible. Aunque algunos casos complejos podrían tardar semanas en ser procesados, Parkinson aseguró que los fiscales están «absolutamente preparados» para llevar a los delincuentes ante la Justicia.

El director de la Fiscalía también destacó la creciente preocupación por los 'influencers' de extrema derecha en las redes, incluyendo al fundador de la Liga de Defensa Inglesa, conocido como Tommy Robinson, quien actualmente se encuentra en Chipre. La Corte Suprema ha emitido una orden de arresto en su contra tras su incomparecencia en el tribunal el lunes pasado. «Algunas personas están en el extranjero. Eso no significa que estén seguras», advirtió Parkinson, subrayando la posibilidad de pedir extradiciones si se confirma la comisión de un delito.

Entre los cargos a los que se enfrentan los acusados figura el desorden violento, que puede conllevar hasta cinco años de cárcel. Para algunos también se está evaluando la posibilidad de acusaciones más graves, como el motín, con penas de hasta diez años. Parkinson afirmó que «estamos dispuestos a considerar los delitos de terrorismo donde haya grupos organizados planificando actividades para imponer una ideología y causar serias disturbios».

La semana de violencia en el Reino Unido, tras el apuñalamiento fatal de tres niñas en Southport, fue
avivada por la desinformación en línea y los sentimientos antiinmigración. En Belfast, un hombre de unos
50 años se encuentra grave tras un
ataque racial. Sin embargo, en medio de este contexto hay buenas noticias, y es que todos los niños ingresados en el hospital tras el ataque en
Southport han sido dados de alta, según la Policía de Merseyside.

22 INTERNACIONAL MIÉRCOLES, 7 DE AGOSTO DE 2024 ABC



Miembros de una unidad de la Brigada Azov en Kiev, en un acto de homenaje a sus caídos en la guerra // AFP

Cuatro combatientes de la controvertida unidad **están de gira por Europa** para darse a conocer, recaudar fondos y reclutar a miembros. «Tú también puedes unirte», dicen

# La Brigada Azov busca voluntarios para su lucha

ROSALÍA SÁNCHEZ CORRESPONSAL EN BERLÍN



en y conoce a los verdaderos luchadores de las batallas de Bajmut, Avdiivka y la región de Járkov», reza la invitación, que corre de mano en mano bajo condiciones de confidencialidad. Los soldados ucranianos más duros, la controvertida unidad de élite Brigada Azov, está de gira por Europa para darse a conocer, recabar fondos y reclutar voluntarios. «Te contarán todo sobre su servicio sin censura y escucharás las historias más épicas», sigue el ofrecimiento, al que es necesario responder de inmediato y comprometerse a no revelar la ubicación. Debido a su mala reputación, varios eventos han sido cancelados porque los locales no desean asociarse al movimiento de ultraderecha Azov, parte del panorama político y militar de Ucrania durante la última década. Las alas militar y política del movimiento Azov se separaron formalmente en 2016, cuando se fundó el partido de ultraderecha Cuerpo Nacional y el Batallón Azov se integró en la Guardia nacional.

#### En el frente desde el inicio

En el frente contra los rusos, desde el inicio de la guerra, componen la fuerza más mortífera y cruel del Ejército ucraniano. «No entiendo la pregunta. ¿Qué quieres decir con eso de cruel? La guerra es cruel. ¿Qué piensas que ocurre en el frente?», expresa Hatz su confusión respecto a esas críticas en los medios, después de reconocer ante un entusiasta adolescente que sí, que ha matado a muchas personas.

Tiene menos de 30 años, sonríe detrás de una tupida barba y es uno de los cuatro soldados de asalto que participan en la charla, casi clandestina, en Wrocław, Polonia. La próxima oportunidad de hablar con ellos será hoy en Praga, pero la cita ha cambiado ya dos veces de ubicación por motivos de seguridad y podría ser cancelada, a pesar de que han agotado las entradas al precio de 500 coronas checas por persona, unos veinte euros. Los organizadores del evento indagan cuidadosamente sobre los posibles vínculos rusos de los invitados y exigen «que no se sepa que esto ha pasado hasta después de que haya pasado». Sus maneras no son muy diplomáticas y la amenaza surte su efecto.

La Tercera Brigada Independiente de Asalto Azov, formación de la Guardia Nacional de Ucrania y anteriormente con sede en Mariúpol, en la región costera del mar de Azov de donde deriva su nombre, fue fundada en 2014 como una milicia paramilitar voluntaria bajo el mando de Andriy Biletsky, para luchar contra las fuerzas prorrusas en la Guerra del Donbass. Tiene su origen en el Batallón Azov, una formación militar ultranacionalista formada por ucranianos y croatas y calificada a menudo como neofascista. También ha sido considerada por varios medios

La Brigada fue fundada como una milicia paramilitar voluntaria. En las primeras horas de la invasión rusa defendió Kiev como responsable de crímenes de guerra y en el pasado utilizaba símbolos como la insignia Wolfsangel de las divisiones de las SS. Fue designada grupo terrorista por Rusia en agosto de 2022 y Putin se refería a ella cuando fijó como objetivo de la intervención en Ucrania la «desnazificación» del país.

#### Sin dudas para la defensa

En las primeras horas de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, los combatientes de la unidad participaron en la defensa de Kiev y dieron muestras de su fiereza. «Cuando estás luchando por lo tuyo, por tu gente, lo das todo», dice Leo, que explica que no dudó ni un momento en acudir a la lucha en cuanto supo que las tropas rusas habían entrado en su país y anima a los presentes a abandonar el exilio para acudir al frente, «te sientes bien cuando haces lo que tienes que hacer y os aseguro que, aunque aquí penséis que estáis mas seguros, eso no es verdad: aquí seréis presas fáciles de Putin si perdemos la batalla en Ucrania». Comandante de la Tercera Compañía, primer Batallón de Asalto, sirvió como ametrallador en Bajmut y después en Andriivka, donde resultó gravemente herido. Después de la rehabilitación, volvió al servicio y recibió un «merecido ascenso».

«Algún día tendría que contar a vuestros hijos, a vuestros nietos, que estaba en Alemania viendo Netflix mientras los rusos masacraban mi país, así que no, no preferiría otra opción», dice en perfecto inglés el combatiente en el Segundo Batallón Mecanizado, asistente del lanzagranadas. Protagoniza vídeos en plena batalla seguidos por todo el mundo gracias a las imágenes de Go-Pro y regresó a la unidad «para seguir combatiendo al enemigo» después de haber resultado herido. En la charla participa también el comandante del Primer Batallón Mecanizado, presentado como ZH B. Ha servido en la brigada desde su fundación; luchó en Bajmut, en Avdijivka y actualmente se encuentra destinado en las regiones de Járkov y Lugansk.

En menos de quince días, los cuatro combatientes de la brigada tienen previstos actos en nueve ciudades europeas de Polonia, Alemania, Bélgica, Países Bajos, República Checa y Lituania, aunque los problemas de logística y seguridad son motivo de cambios de programa casi a diario. «Nuestro principal objetivo es familiarizar a los ucranianos que viven en el extranjero con la brigada e invitarlos a unirse a sus filas», explica uno de los organizadores, que invita también a hacer donativos o comprar elementos del uniforme militar ucraniano convertidos en improvisados objetos de 'merchandising', «Millones de ucranianos se han ido al extranjero y hoy nuestro pueblo está en todas partes». «Sabemos que extrañas tu hogar y te encantaría volver. La Tercera Brigada de Asalto ha elegido el camino de la lucha y defiende a Ucrania en el campo de batalla. Tú también puedes unirte a nuestras filas. En esta batalla se necesita a todos», es el mensaje.

### TRAS LA REUNIÓN ENTRE BEGOÑA GÓMEZ Y JAVIER HIDALGO

# El Gobierno estudió un rescate de 950 millones de euros a Globalia

La SEPI tuvo sobre la mesa la petición de Globalia por casi 1.000 millones antes de la creación del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas

MARÍA JESÚS PÉREZ/ANTONIO RAMÍREZ/ISABEL VEGA MADRID

Ejecutivo de Pedro Sánchez empezó a estudiar un rescate financiero de cerca de 1.000 millones de euros al grupo turístico español Globalia -propietaria de Air Europa- una semana después de la primera reunión 'secreta' de la esposa del presidente, Begoña Gómez, y el entonces consejero delegado de la aerolínea española, Javier Hidalgo, el 24 de junio de 2020, fecha y encuentro que adelantó 'El Confidencial' y que el grupo turístico ha reconocido después públicamente.

Ahora bien, la matriz de Air Europa no ha precisado aún los días en los que se reunieron Gómez e Hidalgo -ese 24 de junio y, una segunda vez, el 16 de julio, como publicó el mismo medio digital-, sí aclaró que los encuentros se mantuvieron entre ambos meses en el despacho del primer ejecutivo del grupo, en la tercera planta de sus oficinas centrales en Pozuelo de Alarcón (Madrid), y sin la asistencia de ninguna otra persona. Hubo una tercera reunión, pero telemática, el 24 de julio.

Según el informe que ha enviado la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a requerimiento del juez que investiga a Begoña Gómez y que obra en el sumario de la causa al que ha tenido acceso ABC, el organismo estatal tuvo sobre la mesa en estudio la decisión de rescatar por un total de 950 millones de euros a Globalia antes de crear incluso el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee).

Este fondo de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, fue creado mediante un real decreto ley, de 3 de julio de 2020, y desarrollado mediante el acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio del mismo año; y, como mecanismo nacional de ayuda fue autorizado posteriormente por la Comisión Europea en su decisión el 31 de julio de 2020.

Antes de esa primera reunión, Globalia ya había recibido 141 millones de euros del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para hacer frente a las consecuencias de la crisis sanitaria. No obstante,



Javier Hidalgo (cuarto por la izq.) y Begoña Gómez segunda dcha.), en la Feria Internacional del Turismo de 2019 // ABC

#### CRONOLOGÍA

# 13 DE MAYO 2020

La CE publica una modificación del Marco Temporal (ayudas de Estado para reparar daños causados por desastres naturales o por otros acontecimientos, como el Covid) para implementar medidas dirigidas a la recapitalización, convirtiendo a los Estados en accionistas de las empresas rescatadas y acreedor financiero.

### 11 DE JUNIO 2020

Globalia solicita 950 millones en ayuda financiera a Economía.

#### 24 DE JUNIO 2020

Reunión entre el entonces CEO de Globalia, Javier Hidalgo, y Begoña Gómez, según 'El Confidencial'.

#### 1 DE JULIO 2020

El Gobierno estudia el rescate a Air Europa por esos mil millones.

#### 3 DE JULIO 2020

Creación del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, desarrollado por el acuerdo en Consejo de Ministros el 21 de julio, y autorizado por la CE el 31 de julio.

#### **3 DE NOVIEMBRE 2020**

El Consejo de Ministros autoriza la concesión y desembolso solicitado por Air Europa por importe de 475 millones de euros.

esos cerca de 1.000 millones de los que no se tenía conocimiento hasta hoy, contrastan con la ayuda pública que finalmente el Estado le concedió y desembolsó pero solo para salvar a la aerolínea -que buscaba también esquivar la quiebra de su agencia Halcón Viajes y del resto de sus negocios turísticos- por importe de 475 millones de euros tras la resolución adoptada por el Consejo de Ministros del 3 de noviembre del mismo año.

El informe de la SEPI, a requerimiento del juez Juan Carlos Peinado al que ha tenido acceso este periódico, cita en concreto que el 11 de junio del año de la pandemia -curiosamente dos semanas antes del primer encuentro Gómez-Hidalgo-, Globalia se dirigió al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital -liderado entonces por la vicepresidenta Nadia Calviñopara solicitar ayuda por un valor de 950 millones. De dicha solicitud -se asegura en el informe en poder del juez- se dio traslado para su análisis al organismo estatal por parte de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.

Una semana después de ese primer encuentro entre el ex primer ejecutivo de la aerolínea y la esposa del presidente Sánchez, el 1 de julio de 2020, la SEPI y Globalia suscribieron un acuerdo de confidencialidad con el propósito de que la primera pudiera acceder a una 'data room' virtual (espacio 'online' que permite almacenar y compartir documentos confidenciales, en este caso,

bajo la denominación 'Proyecto Acqua') y llevar a cabo un proceso de 'due diligence' sobre toda la documentación de la segunda, analizada a lo largo de dicho mes por los servicios técnicos de la SEPI.

Hasta el momento, lo que constaba públicamente era que primero se produjo la reunión entre Javier Hidalgo y Begoña Gómez y luego, tras la creación del fondo de solvencia, se empezó a negociar el rescate. El informe de la SEPI aportado al juzgado revela que no fue exactamente así: primero se solicitó, luego tuvo lugar la reunión y después, se empezó a estudiar, incluso antes de la creación del fondo.

#### Reducida a Air Europa

Sin embargo, dos días después, el 3 de julio de 2020, el Consejo de Ministros da luz verde al Fasee y Globalia decide derivar el caso al nuevo mecanismo, que el día 30 de julio recibe la aprobación de la Comisión Europea. El 10 de agosto, Globalia formula su solicitud, pero el 18 de agosto rectifica y decide ceñirla exclusivamente a Air Europa, un rescate que fue concretado en unos tiempos mucho menores comparados a los que tuvieron que aguardar otras empresas para recibir el dinero.

Cuatro meses después, en marzo de 2021, la entonces participada al 49,5% por Globalia, Ávoris, recibió una invección de 320 millones de euros. Por lo que en total, Globalia se vio envuelto en una financiación del fondo de la SEPI que ascendió a 795 millones.

24 ECONOMÍA

#### **HOTUSA PAGA 28 MILLONES**

### El fondo de rescate para empresas de la SEPI ha recuperado el 19% del dinero prestado

#### ANTONIO RAMÍREZ MADRID

El Fondo de Apoyo a la Solvencia para Empresas Estratégicas (Fasee), que el Gobierno puso en marcha durante la pandemia para salvar de la quiebra al tejido empresarial español, asegura que ya ha recuperado el 19% de los más de 2.620 millones prestados entre 2020 y 2022. Son 506 millones de euros los que la entidad de Hacienda asegura que ya han devuelto por anticipado las empresas, tras ingresar ayer la hotelera Hotusa otros 28 millones de euros (ya había adelantado 76 en dos pagos) y elevar su devolución a 108 del total de 241 millones que tiene que reintegrar antes de acabar 2028.

Son 26 empresas las que tienen todavía cuentas pendientes con la SEPI del total de 30 rescates que el Consejo de Ministros aprobó durante su vigencia. Hasta ahora, han sido dos empresas las que han amortizado toda la ayuda. La primera fue Ávoris, que devolvió el rescate de 320 millones a finales de 2022 tras pasar a ser propiedad íntegramente del grupo Barceló. El gigante de la distribución turística había nacido precisamente gracias a esa ayuda que sirvió para salvar la fusión de las agencias de viajes de Barceló y Globalia. La otra compañía que no decidió esperar para devolver el dinero fue la empresa de cambio de divisas, Global Exchange, que en julio del año pasado reembolsó los 45 millones recibidos un año antes. También parcialmente han devuelto el dinero el grupo turístico Wamos (recibió 85 millones) y la hotelera Meeting Point (31 millones) con 17,1 y 8 millones de euros abonados respectivamente.

Además, ha habido quien ha renunciado a pesar de tener aprobada la financiación temporal como es el caso del grupo de hoteles Blue Sea, que tras mejorar su situación financiera renunció a recibir una cuantía de 25 millones de euros. Aunque más llamativo ha sido el caso de Celsa quien iba a recibir el mayor de los rescates cifrado en 550 millones de euros. Sin embargo, los fondos acreedores de Celsa no contemplaron la ayuda en el plan de reestructuración propuesto el año pasado, por lo que no se ha llegado a desembolsar el dinero. De haberse consumado estas dos operaciones, la cantidad prestada hubiera ascendido a 3.225 millones.

El resto de empresas tienen que reintegrar el dinero entre 2026 y 2029 dependiendo del calendario acordado con el fondo. Muchas de ellas hasta ahora solo están teniendo que abonar los intereses.

# Ofensiva del Ejecutivo para poner coto a las llamadas publicitarias

Los usuarios podrán conocer el número del remitente, que deberá ser siempre el mismo

RAÚL MASA MADRID

El Gobierno quiere poner coto, de manera definitiva, a las llamadas comerciales que realizan las empresas para captar nuevos clientes o ampliar servicios. Tras algunas medidas que se lanzaron en la Ley General de Telecomunicaciones, el Ejecutivo mantiene activa esta guerra. En estos momentos tiene abiertas diversas consultas públicas para abordar las incómodas comunicaciones publicitarias.

Con diversos objetivos en esta materia, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha puesto en marcha un plan de medidas para combatir las estafas de suplantación de identidad que se cometen mediante llamadas telefónicas o envíos de SMS. Para recibir aportaciones en la elaboración de la norma, la cartera dirigida por José Luis Escrivá tiene abierto un periodo público de alegaciones hasta el 15 de septiembre.

La norma tiene una medida concreta para atajar el importante volumen
de llamadas publicitarias que reciben
los ciudadanos. Así, se prohíbe la numeración móvil para llamadas comerciales, de forma que las personas puedan detectar que es un fraude si reciben una llamada desde una
numeración de este tipo. Es decir, que
si una empresa energética, de telecomunicaciones o seguros llama a un
consumidor, ya no lo podrá hacer con
un teléfono móvil como se hace hasta
ahora.

#### Números 800 y 900

En este ámbito de actuación, además, explica la norma que «se permitirá con carácter general la utilización de números 800 y 900 por parte de las entidades que tengan asignados estos números para la realización de llamadas comerciales, de forma que, si un usuario tiene un número 800 o 900 guardado en su agenda como el servicio de atención de una empresa de la que es cliente, le aparezca como tal cuando esta le llame para realizar una oferta comercial». La medida resultará de gran utilidad a los consumidores porque podrán bloquear los números de teléfonos al conocer el destinatario. La mayoría de los dispositivos móviles que usan los españoles tienen funciones de bloqueo para un número entrante. Con la capacidad de conocer de antemano de quién es la llamada, se podrá utilizar este recurso, aunque existe el miedo, y el propio Gobierno lo sabe, de que se utilicen centralitas



Llamadas comerciales de teleoperadores // ABC

#### **DOS NORMAS A LA VEZ**

### Transformación Digital

Se trata de una orden ministerial que promueve combatir las estafas de suplantación de identidad a través de llamadas telefónicas, aunque una de las grandes actuaciones sirve para que se acaben las comunicaciones sin remitente.

#### Transición Ecológica

Se trata de un real decreto que tiene como objetivo regular las actividades de las comercializadoras eléctricas, aunque también pone el foco en el tema de la tipología de llamadas comerciales de un sector en auge.

virtuales u otros mecanismos para alterar la procedencia de la llamada.

#### También las eléctricas

Desde que se utiliza la comunicación telefónica para llevar a cabo llamadas comerciales, el sector de las telecomunicaciones ha sido el gran protagonista. La guerra comercial de los operadores ha servido para que muchos usuarios hayan podido conseguir rebajas en sus facturas –aunque eso conllevase recibir llamadas a deshoras–. Pero ahora hay otro negocio que ha entrado en esas dinámicas.

La rotación de clientes en el ámbito energético, luz y gas, se ha convertido en una realidad. Los usuarios ya no tienen miedo a cambiar de compañía, y eso ha provocado un efecto arrastre para estas empresas, tanto para llamadas de captación como de retención. Desde la pasada crisis energética, las compañías que venden electricidad y gas también se han abonado a estas prácticas. Por eso, el Gobierno ha aprovechado el desarrollo de una nueva norma para poner cerco a esta situación.

En concreto, el Ministerio para la Transición Ecológica está elaborando un real decreto para aprobar el Reglamento General de Suministro y Contratación por el que se establecen las condiciones para la comercialización, agregación y la protección del consumidor de energía eléctrica. En estos momentos tiene abierto un periodo de consultas hasta el 13 de septiembre.

La norma se centra en cuestiones técnicas a nivel eléctrico, pero en el artículo 13 se aborda este asunto bajo el epígrafe 'Obligaciones del comercializador de energía eléctrica'. Es un avance muy importante en materia de consumo si finalmente se puede aplicar. A partir de ahora, según reza la ley, «el comercializador no podrá realizar publicidad ni prácticas de contratación no solicitadas por el usuario por vía telefónica, salvo que exista una petición expresa por parte del consumidor o la llamada sea originada por su propia iniciativa». Además, se aclara que «en estos casos, el comercializador deberá grabar la totalidad de la llamada, independientemente de quién la origine, incluyendo toda la información facilitada al consumidor y, en su caso, la información precontractual con las características básicas de la oferta».

ECONOMÍA 25

# Las Bolsas europeas no imitan el rebote de Tokio y Wall Street

El Ibex 35 se deja otro 0,32% en su quinta jornada consecutiva de pérdidas

#### XAVIER VILALTELLA MADRID

Las Bolsas mundiales, especialmente las europeas, no consiguieron recuperar todo lo perdido en el desplome vivido el 'lunes negro', cuando el temor a una recesión en Estados Unidos hizo que todos los selectivos acabaran el día en números rojos.

El día comenzó con noticias positivas en Asia. El Nikkei 225 remontó un 10,2% y puso fin a tres días consecutivos de caídas. Por su parte, el selectivo Kospi de Corea del Sur se anotó un 4,02%, después de perder ayer casi un 9%, y Hong Kong y Shanghái cerraron con discretas caídas del 0,19% y el 0,30% negativos.

Animada por la Bolsa de Tokio, Nueva York también logró recomponerse. El índice industrial Dow Jones creció un 0,76%, el S&P 500 un 1,04% y el tecnológico Nasdaq 100 avanzó un 1,02%.

Más decepcionantes fueron los datos en el Viejo Continente, donde los indicadores registraron pequeñas variaciones al alza o a la baja. El Ibex 35 se dejó un 0,32% en su quinta jornada consecutiva de pérdidas, situándose en mínimos de mediados del pasado mes de marzo.

Dentro del selectivo español, ArcelorMittal lideró las subidas, con un alza del 2,6%. Al gigante siderúrgico le siguió Grifols, que rebotó un 2,57% en un contexto marcado por el aterrizaje de Bank of America en su capital, en medio de la posible opa de exclusión de la familia y Brookfield.

En el resto de Europa, las Bolsas ce-

#### CAÍDAS EN BOLSA

Nikkei (Tokio) **†10,20%** Ibex 35 ( Madrid) **‡0,32%** 

CAC 40 (París) **\dagger**0,27%

Dax (Fráncfort) †0,09%

FTSE MIB (Milán) **↓0,60**%

FTSE 100 (Londres) +0,23%

Nasdaq 100 **†1,02%** 

S&P 500 11,04%

Dow Jones **†0,76**%

rraron de modo discordante, con alzas del 0,23% en el FTSE 100 de Londres y del 0,09% en el DAX de Fráncfort, y caídas del 0,27% en el CAC 40 París y del 0.60% en el FTSE MIB de Milán.

Pasada la tormenta, ahora el mercado evalúa lo que pasó. Básicamente, la clave está en que la Fed mantiene sus tasas de interés entre el 5,25% y el 5,50%, tasas inéditas en las últimas dos décadas, y los analistas temen que estos tipos enfríen demasiado la economía norteamericana. A esto se sumó la subida de tasas por parte del Banco de Japón (central), que hizo que los fondos especulativos limitaran el 'carry trade' en yenes, un mecanismo que consiste en tomar crédito en moneda japonesa a tasa baja para invertir en activos de riesgo como las acciones del Nasdaq, por lo que salió mucho dinero de Japón provocando la fuerte caída del lunes.

Sin embargo, a pesar de este escenario de volatilidad y temor que existe en los mercados, los analistas de Renta 4 o Banca March no tienen como escenario principal un aterrizaje «brusco» de la economía estadounidense.



Las pantallas del mercado de valores de Tokio reflejaban ayer el rebote // REUTERS

#### FERIAS Y CONGRESOS

### Málaga y Valencia emergen como destinos para el turismo de negocios

#### X. VILALTELLA MADRID

Valencia y Málaga están emergiendo como capitales del turismo de negocios en España, lo que en la jerga del sector se conoce por el acrónimo MICE. Siguen muy a la zaga de Madrid, y cómo no, de Barcelona, que ocupa la posición cinco en el ranking mundial de recepción de congresos, pero los datos apuntan a un crecimiento vigoroso, sobre todo en el caso de Málaga.

En 2023, la ciudad andaluza acogió 645 congresos, convenciones y exposiciones comerciales, cifra muy por encima –un 46,59%– de la de 2022, cuando tuvo 440 citas de este tipo. En datos de participantes, fueron 151.000 en 2023 y 118.151 en 2022, un 27,8% de diferencia interanual. En términos económicos, por su parte, el impacto directo sobrepasó los 159 millones de euros.

En el caso de Valencia, los datos de crecimiento no son tan espectaculares, pues desde hace diez años al menos ya está posicionada como la tercera ciudad española de ferias y congresos. Según cifras del Ayuntamiento, en 2023 acogieron 2.238 eventos de este tipo, con un total de 670.000 asistentes.

Consultado por ABC, Renato Peña, experto en viajes de negocios, explica que estas ciudades tienen condiciones para acercarse aún más a Madrid y Barcelona en el futuro. De la capital del Turia destaca la conectividad aérea, que no deja de aumentar año a año, y la buena oferta hotelera. Y de Málaga, su inversión en atracción de inversiones del ámbito tecnológico, que la ha llevado a convertirse en el 'Silicon Valley' de España, explica este experto.



#### EL QUINTO EN DISCORDIA

JOSÉ RAMÓN ITURRIAGA

### No se ha roto nada

las Bolsas en los primeros días de agosto se ha debido fundamentalmente a la fuerte repreciación del yen lo que ha obligado a que muchos inversores traten de salir a la vez por la misma gatera. El alza de tipos a contra corriente del Banco Central japonés sumado a unos peores datos americanos, que hacen pensar en que la FED pueda bajar tipos antes y más de lo que se venía descontando por el mercado, es lo que está detrás de la fuerte subida del yen, que ha obligado a muchos inversores a deshacer inversiones que habían

financiado en yenes. Puede sonar complicado pero es una jugada más vieja que el tabaco. Los tipos estructuralmente bajos de Japón estos últimos años han favorecido claramente esta tendencia. El problema es cuando, como la semana pasada, se alinean los astros y muchas de estas inversiones se tienen que deshacer a la vez en unos días en los que, además, no hay mucha liquidez en el mercado: imágenes de pánico en el estadio que dan pie a titulares facilones –'lunes negro'– que a muchos nos hacen echarnos la mano a las cicatrices.

La corrección de los últimos días no altera para nada el marco general. Unos datos algo peor no significan que la economía americana esté, como estamos escuchando, a las puertas de una recesión, aunque sirven para desmontar consignas endebles que últimamente campaban a sus anchas, «los datos malos son buenos para el mercado». Tampoco los resultados empresariales en general se van a ver en absoluto afectados por que el yen haya subido algo más de la cuenta.

Ahora bien, movimientos como estos sirven para evi-

denciar algunos excesos que se llevaban tiempo advirtiendo pero sobre los que muchos preferían mirar para otro lado –las llamadas siete magníficas poniendo en precio la perfección, los semiconductores con síntomas claros de burbuja o las criptodivisas que son el perejil de todas las salsas con los que mucho charlatán se llena la boca–. Revolcones como el de estos días sirven para que el mercado vuelva a lo que en el argot se conoce como fundamentales. Y estos son los mismos que hace una semana. La economía aguanta razonablemente bien (mejor en unas zonas que en otras); el ciclo de tipos se está dando la vuelta pero sin estridencias y los resultados empresariales van por barrios.

Así las cosas, lo razonable es que esta corrección sea corta. Y que se aceleren los movimientos que se están ya entreviendo en los que es justo recordar que la Bolsa española no sale mal parada. No parece mala idea aprovechar las rebajas de agosto para subirse a una ola, la renta variable española, que prácticamente todo el mundo se estaba perdiendo.

26 ECONOMÍA

# TRUEITSYSTEMS, S.L. (SOCIEDAD ABSORBENTE) ADVENTUS SYSTEMS IBÉRICA, S.L. (SOCIEDAD ABSORBIDA)

De conformidad con el artículo 10 del Real Decreto-Ley 5/2023, de 28 de junio, por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea (en adelante, el "RDL 5/23"), se anuncia que el 2 de agosto de 2024, Total Specific Solutions Yuste, S.L., el socio único (el "Socio Único") tanto de Trueitsystems, S.L. (la "Sociedad Absorbente") como de Adventus Systems Ibérica, S.L., (la "Sociedad absorbida"), ejerciendo las competencias de la junta general, decidió aprobar la fusión por absorción de la Sociedad Absorbida por la Sociedad Absorbente, quedando la Sociedad Absorbente como sociedad resultante y con la consiguiente extinción sin liquidación de la Sociedad Absorbida y la tramitación en bloque de su patrimonio a la Sociedad Absorbente.

Todo ello de conformidad con el proyecto común de fusión redactado y suscrito por el órgano de administración de las sociedades intervinientes el 27 de junio de 2024 y aprobado en la misma fecha. Asimismo, se aprobaron los balances de fusión cerrados el 31 de diciembre de 2023. Se hace constar, asimismo, que el Socio Único tanto de la Sociedad absorbida como de la Sociedad Absorbente, ha aprobado la fusión, en los términos contenidos en el proyecto común de fusión, y los correspondientes balances de fusión.

Esta operación es una fusión por absorción de sociedades sometida al régimen del artículo 53 del RDL 5/23, por remisión del artículo 56.1 del RDL 5/23, ya que la Sociedad Absorbente y la Sociedad Absorbida están integramente participadas de forma directa al 100% por el Socio Unico. De conformidad con lo anterior, el proceso de integración se realiza sin ampliación del capital social ni relación de canje. Tampoco serán necesarios los informes de administradores para los socios ni de expertos sobre el proyecto común de fusión. Asimismo, al ser adoptados los acuerdos de fusión por el Socio Único de la Sociedad Absorbente y de la Sociedad Absorbida, es de aplicación a la presente fusión el artículo 9 del RDL 5/23. Se hace constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de las sociedades participantes en la fusión a obtener el texto íntegro de los acuerdos de fusión y los balances de fusión, así como el derecho de los acreedores

Madrid, 2 de agosto de 2024.- D. Jurriaan Leonard Jan Frederik Piek representante persona física de Total Specific Solutions Yuste, S.L. administrador único de la Sociedad Absorbente (Trueitsystems, S.L.) y de la Sociedad Absorbida (Adventus Systems Ibérica, S.L.)

de las sociedades que se fusionan a ejercitar los derechos que les reconoce el artículo 13 del RDL 5/23 durante el plazo

de un mes a contar desde la fecha de publicación del último

anuncio de fusión.

#### PLAY PLAY S.L. (SOCIEDAD CEDENTE) OPS GAMING 5.0 S.L.U. (SOCIEDAD CESIONARIA)

Conforme lo establecido en el art. 10 de Real Decreto Ley 5/2023, de 28 de junio (RD MESM), se hace público que los socios de la mercantil "Play Play S.L." (Sociedad Cedente), con fecha 2 de agosto de 2024, han acordado por unanimidad en junta universal, la cesión global de su activo y pasivo a Ops Gaming 5.0 S.L.U. (Sociedad Cesionaria), sin que quede extinguida la Sociedad Cedente, y la transmisión en bloque de todo su patrimonio a la Sociedad Cesionaria que adquirirá, por sucesión universal, los derechos y obligaciones de aquella, todo ello en los términos condiciones recogidos en el Proyecto de Cesión global de activo y pasivo redactado, en fecha 18 de junio de 2024, por el administrador único de la Sociedad Cedente, conocido por la Sociedad Cesionaria que ha acordado la cesión global por acuerdo de la Junta Universal celebrada con fecha 2 de agosto de 2024.

Conforme lo dispuesto en la norma legal citada, se hace constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de las respectivas sociedades a obtener el texto integro del acuerdo adoptado y del balance de cesión. Asimismo, los acreedores de cada una de las sociedades podrán ejercer su derecho de oposición en los términos previstos en el art. 13 RD MESM. Madrid, 2 de agosto de 2024.-

Administrador único de Play Play S.L, Ángel Luis Serrano Samiñan.

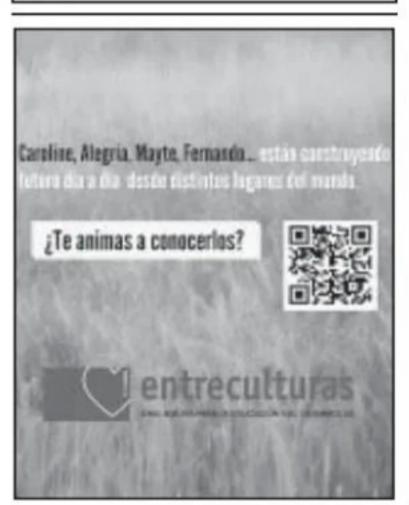



Caos en la estación de Chamartín el pasado lunes // EFE

# Renfe pedirá compensaciones a Talgo por las «graves» incidencias de los Avril

Culpa al fabricante de las averías en plena cruzada del Gobierno a la opa húngara

A. R. CEREZO MADRID

Renfe la toma con Talgo por las «graves incidencias técnicas» que están registrando los nuevos trenes Avril (S106) tras su estreno el pasado mes de mayo y asegura que pedirá compensaciones económicas al fabricante de trenes, su principal proveedor de locomotoras de alta velocidad. Es una medida que toma tras la avería sufrida el pasado lunes en el sistema de alimentación eléctrica a la entrada de la estación de Chamartín, que dejó a 494 pasajeros durante más de dos horas parados sin electricidad en el tren.

Esta nueva avería se une al incremento de incidencias técnicas en los trenes S106, por lo que Renfe considera emprender acciones por responsabilidad contractual y extracontractual contra Talgo. Por el momento, Renfe dice estar cuantificando el daño reputacional y en indemnizaciones a viajeros que está sufriendo la compañía por la situación derivada de las incidencias reiteradas de los trenes Avril.

La operadora pública defiende que ya ha solicitado en repetidas ocasiones, tanto a la dirección como a los accionistas de Talgo, una solución inmediata a estas incidencias que se reproducen desde el primer día de circulación de los trenes, el pasado 21 de mayo. Ocurre además cuando el Gobierno tiene en sus manos la opa lanzada por el consorcio húngaro Ganz-Mavag (Magyar Vagon) a Talgo de la que el responsable de Renfe, el ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha mostrado contrario públicamente.

#### 167 millones por retrasos

Las compensaciones que dice Renfe que pedirá a Talgo se sumarían a las indemnizaciones de más de 167 millones de euros que Renfe habría pedido ya a Talgo por los continuos retrasos en la entrega de los trenes Avril. En este sentido, los equipos técnicos de Renfe están analizando y elaborando un informe de fiabilidad sobre la operación global de la serie 106 de Talgo, con el objetivo de tomar las medidas de ajuste operativo oportunas ante las incidencias sucedidas desde su puesta en marcha.

«Adicionalmente, las medidas anunciadas conllevarán el inicio de todas las acciones judiciales necesarias para el resarcimiento de daños y perjuicios a Renfe por el retraso en la entrega de los Serie 106, reservándose el derecho de iniciar tantas actuaciones como sean necesarias contra el grupo Talgo para defender sus derechos, su reputación y los derechos de sus usuarios», advirtió la entidad pública.

Inicialmente, la reclamación iba a ascender a 116 millones de euros, pero el incremento de los retrasos hizo que Renfe elevara a 167 millones la cuantía en el mes de marzo. En ese entonces, Talgo aseguraba que no había recibido notificación alguna de esas reclamaciones a pesar de hacerlas públicas el operador del Estado.

#### **IMPAGOS ARBITRAJES**

### Inversores tratan de forzar el primer 'default' de un bono español en un siglo por las renovables

#### BRUNO PÉREZ MADRID

Un grupo de inversores encabezado por el fondo estadounidense
Blasket, una firma que reclama más
de 30 millones a España por el recorte de las primas reconocidas en
su día a sus inversiones en instalaciones renovables, ha activado el
procedimiento para tratar de forzar la que sería la primera ejecución anticipada de un título de deuda española desde la Guerra Civil,
dentro de su estrategia de presión
para forzar al Gobierno a cumplir
con los laudos arbitrales que le obligan a indemnizar a los afectados.

Según ha podido saber ABC, estos inversores remitieron hace un mes una notificación prejudicial dirigida a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y al ministro de Economía y máximo responsable del Tesoro, Carlos Cuerpo, dando cuenta de su intención de acudir al Tribunal Superior de Inglaterra y Gales con la aspiración de que la Justicia británica entienda el impago de los laudos contra el Reino de España como un evento de 'default' y esto les permita instar la ejecución anticipada de un bono español a 30 años valorado en 237 millones de euros del que los inversores afectados detentan una participación.

De prosperar esta maniobra judicial y decretarse la ejecución anticipada del bono español, sería la primera vez desde la Guerra Civil que un título emitido por el Tesoro encararía un episodio de 'default', aunque este fuera circunstancial y no asociado a ninguna fragilidad financiera estructural.

Fuentes del Gobierno, que en abril de 2023 pidió apoyo jurídico externo a un despacho internacional cuando recibió la primera notificación sobre esta maniobra por parte del grupo de inversores, subrayan que ese escenario es, sin embargo, muy improbable. «No hay correlación alguna entre el resultado de los laudos y la pretendida ejecución por parte de Blasket sobre la deuda pública. De hecho, en ningún caso puede entenderse que los laudos arbitrales constituyan un evento de 'default' como Blasket viene argumentando desde hace un año con el envío de cartas miméticas».

Los promotores de la acción judicial contra España consideran que están habilitados para solicitar la ejecución del bono por una cláusula incluida en la emisión que habilita a los tenedores de títulos a hacerlo cuando el emisor incumpla el pago de «cualquier deuda». ABC MIÉRCOLES, 7 DE AGOSTO DE 2024 BOLSA 27

IBEX 35

**FTSE 100** 

**CAC 40** Año: -5,48% 3,79% 7.130,04

DOW JONES

MADRID

**FTSE MIB** 

DAX 17.354,32

NASDAQ 100 18.077,92 Año: 6,93 %

EURO STOXX 50 4.575,22 Año: 1,18% | 2.010,

**FTSE LATIBEX** Año: -21,24% 34.675,46 Año: 3,62%

NIKKEI

S&P 500 5.240,03

| IBEX 35         |         |              |             |             |             |                     |        |
|-----------------|---------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|--------|
| VALOR           | CIERRE  | VAR.<br>AYER | VAR.<br>AÑO | MAX.<br>DIA | MIN.<br>DIA | RENTAB.<br>DIVID. % | PER.   |
| Acciona         | 113,800 | -0,70        | -14,63      | 116,90      | 113,30      | 4,30                | 12,48  |
| Acciona Energía | 19,5    | 0,62         | -30,56      | 20,08       | 19,35       | 2,50                | 15,63  |
| Acerinox        | 9,025   | 0,73         | -15,30      | 9,18        | 9,00        | 3,43                | 5,75   |
| ACS             | 37,840  | -0,26        | -5,78       | 38,38       | 37,44       | 0,13                | 11,71  |
| Aena            | 166,300 | -0,12        | 1,34        | 168,40      | 165,60      | 4,61                | 11,94  |
| Amadeus         | 55,640  | -0,14        | -14,24      | 56,00       | 55,10       | 2,23                | 15,39  |
| ArcelorMittal   | 19,555  | 2,60         | -23,81      | 19,71       | 19,41       | 2,08                | 4,15   |
| B. Sabadell     | 1,721   | 0,44         | 54,58       | 1,76        | 1,69        | 1,74                | 6,60   |
| B. Santander    | 3,964   | -0,53        | 4,88        | 4,06        | 3,92        | 3,54                | 4,99   |
| Bankinter       | 7,110   | -0,06        | 22,67       | 7,20        | 7,00        | 10,19               | 7,48   |
| BBVA            | 8,620   | -0,85        | 4,79        | 8,83        | 8,52        | 6,38                | 5,57   |
| Caixabank       | 4,768   | -0,17        | 27,97       | 4,88        | 4,72        | 4,84                | 6,82   |
| Cellnex         | 33,280  | -1,28        | -6,67       | 33,67       | 32,60       | 0,17                | 108,63 |
| Enagas          | 13,410  | 0,83         | -12,15      | 13,51       | 13,21       | 12,98               | 15,66  |
| Endesa          | 17,655  | 0,71         | -4,36       | 17,70       | 17,40       | 14,64               | 9,87   |
| Ferrovial       | 35,200  | -0,45        | 6,60        | 35,40       | 34,86       | 1,21                | 35,38  |
| Fluidra         | 21,280  | 0,38         | 12,89       | 21,62       | 21,10       | 1,64                | 15,34  |
| Grifols-A       | 8,696   | 2,57         | -43,73      | 8,87        | 8,63        | -                   | 6,81   |
| Iberdrola       | 11,950  | 0,04         | 0,67        | 11,98       | 11,71       | 0,04                | 13,56  |
| Inditex         | 42,940  | -0,85        | 8,90        | 43,61       | 42,67       | 2,79                | 18,97  |
| Indra           | 16,970  | 0,12         | 21,21       | 17,25       | 16,78       | 1,47                | 8,60   |
| Inmob. Colonial | 5,260   | 1,35         | -19,69      | 5,29        | 5,13        | 4,75                | 15,70  |
| IAG             | 1,916   | 0,16         | 7,58        | 1,95        | 1,90        | 1,57                | 3,61   |
| Lab. Rovi       | 76,650  | -0,33        | 27,33       | 77,35       | 75,60       | 1,44                | 14,23  |
| Logista         | 26,280  | 0,31         | 7,35        | 26,50       | 26,04       | 7,31                | 10,96  |
| Mapfre          | 2,104   | 1,06         | 8,29        | 2,13        | 2,08        | 6,92                | 6,53   |
| Merlin          | 9,980   | -0,60        | -0,80       | 10,10       | 9,90        | 4,43                | 16,39  |
| Naturgy         | 22,120  | 0,91         | -18,07      | 22,20       | 21,72       | 6,33                | 13,09  |
| Puig            | 23,810  | 1,45         |             | 23,90       | 23,53       | -                   | 18,40  |
| Red Electrica   | 16,080  | -0,06        | 7,85        | 16,15       | 15,82       | 6,22                | 13,84  |
| Repsol          | 12,390  | 0,28         | -7,88       | 12,52       | 12,26       | 7,26                | 3,84   |
| Sacyr           | 3,016   | 0,73         | -3,52       | 3,06        | 2,994       | -                   | 11,17  |
| Solaria         | 10,850  | 1,40         | -41,70      | 11,00       | 10,69       | >=                  | 10,32  |
| Telefonica      | 3,996   | -1,04        | 13,07       | 4,04        | 3,96        | 7,51                | 12,62  |
| t to Looks      | 3.303   | 0.00         |             | 2.25        | 4.40        | 4.40                |        |



1,131

-0.26

27,08

### SUSCRÍBETE A ABC

1,16

1.12

4,40

6,57

Llama al 91 111 99 00 y encontraremos la oferta que mejor se adapte a ti.

#### + Los que más suben

Unicaja

| VALOR           | CIERRE | DIA(%) | AÑO (%) |  |
|-----------------|--------|--------|---------|--|
| Pescanova       | 0,370  | 6,02   | 80,49   |  |
| Neinor          | 13,300 | 4,72   | 25,95   |  |
| Grupo Ezentis   | 0,178  | 4,71   | 0,70    |  |
| Naturhouse      | 1,795  | 4,36   | 10,80   |  |
| Prisa           | 0,337  | 4,01   | 16,21   |  |
| Meliá Hotels    | 6,215  | 3,41   | 4,28    |  |
| Renta Corp.     | 0,740  | 3,35   | -7,50   |  |
| Dia             | 0,013  | 3,28   | 6,78    |  |
| Miquel y Costas | 12,950 | 3,19   | 9,93    |  |
| Gam             | 1,320  | 3,13   | 11,86   |  |

#### Evolución del Ibex 35

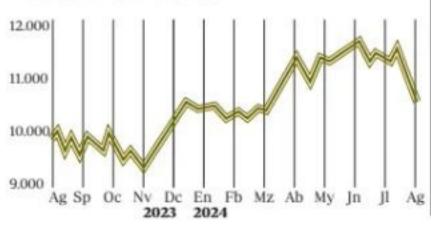

#### - Los que más bajan

| VALOR           | CIERRE | DIA (%) | AÑO (%) |  |
|-----------------|--------|---------|---------|--|
| Montebalito     | 1,300  | -4,41   | -10,96  |  |
| Borges-Bain     | 2,820  | -2,76   | 10,16   |  |
| Lingotes        | 7,500  | -2,34   | 22,55   |  |
| Téc. Reunidas   | 10,540 | -1,86   | 26,23   |  |
| Realia          | 0,984  | -1,60   | -7,17   |  |
| NH Hoteles      | 4,015  | -1,59   | -4,18   |  |
| Vocento         | 0,760  | -1,55   | 38,18   |  |
| Cellnex Telecom | 33,280 | -1,28   | -6,67   |  |
| Amrest          | 5,270  | -1,13   | -14.59  |  |
| Audax           | 1.764  | -1.12   | 35.69   |  |

#### Mayores subidas y bajadas internacionales

| +           | PRECIO | 9 %   | -             | PRECI  | 0 %      |
|-------------|--------|-------|---------------|--------|----------|
| Eurostoxx 5 | 60     |       | Eurostoxx 50  |        |          |
| ASML        | 780,1  | 4,57  | Bayer         | 25,315 | -6,05    |
| SAP         | 185,4  | 2,31  | Kering        | 258,5  | -2,58    |
| Dow Jones   |        |       | Dow Jones     |        | 9.000000 |
| Caterpillar | 326,44 | 3.04  | Johnson&John. | 158,97 | -1,41    |
| Dow         | 52,48  | 2.88  | Intel         | 19,83  | -1,39    |
| Ftse 100    |        |       | Ftse 100      |        |          |
| CRH         | 59,920 | 18,94 | Rightmove     | 5,242  | -4,34    |
| Rolls-Royce | 4,685  | 5,57  | Fresnillo     | 5,330  | -3,09    |

Oro 2.387,55\$ Gas natural 2,01\$ 3,50% 76,48 S 0,24% -0,85% Brent

| Mercado conti             | ÚLTIM.         | VAR.<br>DÍA   | VAR,<br>AÑO     |
|---------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| A. Dominguez<br>Aedas     | 4,95<br>22,35  | -0,20<br>0,45 | -1,00<br>22,67  |
| Airbus                    | 133,30         |               | -5,03           |
| Airtificial               | 0,12           | 2,07          | -6,20           |
| Alantra                   | 8,00           | 0,50          |                 |
|                           |                |               | -5,21           |
| Almirall                  | 8,815<br>0.09  | 0,46          | 4,63<br>11,84   |
| Amper<br>AmRest           | 5,27           | -1,13         | -14,59          |
|                           |                |               |                 |
| Aperam<br>Applus Services | 25,12<br>12,78 | 0,00          | -23,83<br>27,80 |
|                           |                |               |                 |
| Arima                     | 8,36           | 0,00          | 31,65           |
| Atresmedia                | 4,48           | 1,13          | 24,51           |
| Atrys                     | 3,04           | 1,33          | -39,02          |
| Audax                     | 1,76           | -1,12         | 35,69           |
| Azkoyen                   | 6,48           | 0,93          | 1,89            |
| Berkeley                  | 0,20           | 2,85          | 11,67           |
| B. Riojanas               | 3,90           | 0,52          | -15,58          |
| Borges                    | 2,82           | -2,76         | 10,16           |
| Cevasa                    | 5,90           | 0,00          | -1,67           |
| Cie. Automotive           | 25,5           | 0,00          | -0,86           |
| Cl. Baviera               | 28,20          | 0,71          | 22,61           |
| Coca Cola                 | 66,80          | -1,04         | 10,60           |
| CAF                       | 34,10          | 0,29          | 4,60            |
| C. Alba                   | 49,05          | 0,62          | 2,19            |
| Deoleo                    | 0,22           | -0,45         | -2,19           |
| Dia                       | 0,01           | 3,28          | 6,78            |
| Duro Felguera             | 0,54           | 0,37          | -17,48          |
| Ebro Foods                | 15,48          | -0,64         | -0,26           |
| Ecoener                   | 3,84           | -0,26         | -9,43           |
| Edreams                   | 6,48           | 0,31          | -15,51          |
| Elecnor                   | 19,34          | 0,00          | -1,07           |
| Ence                      | 3,06           | 0,53          | 8,12            |
| Ercros                    |                |               |                 |
|                           | 3,79           | -0,92         | 43,37           |
| Ezentis                   | 0.18           | 4,71          | 0.04            |
| Faes Farma                | 3,47           | 0,29          | 9,81            |
| FCC                       | 12,14          | 1,34          | -16,62          |
| GAM                       | 1,32           | 3,13          | 11,86           |
| Gestamp                   | 2,52           | -0,79         | -28,16          |
| G. Dominion               | 2,77           | -0,72         | -17,56          |
| Grenergy                  | 34,80          | 2,05          | 1,64            |
| Grifols B                 | 6,81           | 0,81          | -35,45          |
| G. San José               | 4,27           | 2,15          | 23,41           |
| G. Catalana O.            | 37,55          | 0,54          | 21,52           |
| Iberpapel                 | 18,15          | 1,11          | 0,83            |
| Inm. del Sur              | 8,30           | 0,00          | 18,57           |
| Lab. Reig Jofre           | 2,75           | 0,36          | 22,22           |
| Lar España                | 8,10           | 0,50          | 31,71           |
| Libertas 7                | 1,36           | 0,00          | 33,33           |
| Línea Directa             | 1,03           | 1,58          | 20,56           |
| Lingotes                  | 7,50           | -2,34         | 22,55           |
| Meliá                     | 6,22           | 3,41          | -0,05           |
| Metrovacesa               | 7.93           | 0,25          | -1,86           |
| Miquel y Costas           | 12,95          | 3,19          | 9,93            |
| Montebalito               | 1,30           | -4,41         | -10,96          |
| Naturhouse                | 1,80           | 4,36          | 10,80           |
| Neinor                    | 13,30          |               | 25,95           |
| NH Hoteles                | 4,02           | -1,59         | -4,18           |
| Nicol Correa              | 6,50           | -0,91         | 1,10            |
| Nextil                    | 0,29           | 0,00          | -24,21          |
|                           |                |               |                 |
| Nyesa                     | 0.01           | 0,00          | 20,83           |
| OHLA                      | 0,30           | -1,11         | -32,65          |
| Oryzon                    | 1,73           | -0,69         | -8,26           |
| Pescanova                 | 0,37           | 6,02          | 80,49           |
| PharmaMar                 | 36,88          | 1,49          | -10,22          |
| Prim                      | 10,70          | 0,00          | 2,39            |
| Prisa                     | 0,34           | 4,01          | 16,21           |
| Prosegur                  | 1,68           | -0,12         | -4,66           |
| Prosegur Cash             | 0,51           | 0,99          | -5,03           |
| Realia                    | 0,98           | -1,60         | -7,17           |
| Renta 4                   | 10,50          | -0,94         | 2,94            |
| Renta Corp.               | 0,74           | 3,35          | -7,50           |
| Soltec                    | 2,08           | 0,24          | -39,72          |
| Squirrel                  | 1,51           | 3,07          | 1,34            |
| Гalgo                     | 4,09           | 2,38          | -6,95           |
| Γ. Reunidas               | 10,54          | -1,86         | 26,23           |
| Tubacex                   | 2.75           | 1,10          | -21,57          |
| Tubos Reunidos            | 0,62           | 0,82          | -4,65           |
| Urbas                     | 0,00           | 0,00          | -23,26          |
| Vidrala                   | 91,40          | 0,00          | -2,56           |
| - margard                 | 21.40          | 17.17U        | 200.00          |
| Viscofan                  | 60,30          | 1,01          | 12,50           |

| Precio de la electricidad |              |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| Mercado mayorista         | MEDIA DIARIA |  |  |  |  |  |  |
| 7/8/2024                  | 97,43 €/MWh  |  |  |  |  |  |  |

#### Cifras económicas

|           | IPC  | PIB   | PARO  | TIPOS |
|-----------|------|-------|-------|-------|
| España    | 2,80 | 2,90  | 11,70 | 4,25  |
| Zona euro | 2,60 | 0,60  | 7,60  | 4,25  |
| EEUU      | 3,00 | 3,10  | 4,10  | 5,25  |
| Japón     | 2,90 | -0,30 | 2,60  | 0,00  |
| Suiza     | 1,30 | 0,80  | 4,10  | 1,25  |
| Canadá    | 2.70 | 0.50  | 6,40  | 4,50  |

#### Divisas

Euribor

12 meses

| Valor de             | 1 euro    |
|----------------------|-----------|
| Dólares USA          | 1,093     |
| Libras esterlinas    | 0,860     |
| Francos suizos       | 0,932     |
| Yenes japoneses      | 158,820   |
| Yuanes chinos        | 7,790     |
| Forint húngaros      | 397,705   |
| Dólares canadienses  | 1,507     |
| Coronas noruegas     | 11,898    |
| Coronas checas       | 25,277    |
| Pesos argentinos     | 1.022,729 |
| Dólares australianos | 1,675     |
| Coronas suecas       | 7,463     |
| Zloty Polaco         | 4,310     |
| Dólar Neozelandés    | 1,835     |
| Dolar Singapur       | 1,449     |
| Rand Sudafricano     | 20,184    |
| Rublos rusos         | 93,638    |

#### ÚLTIMO ANTERIOR DIF. PTOS. A I dia 3,664 3,664 3,569 3,611 1 mes

0,

-0.042

-0.082

#### Renta fija española

3,238

| Interés<br>medio        | Interés<br>medio         |
|-------------------------|--------------------------|
| Últimas subastas        | Letras a 12 meses 2,975  |
| Letras a 3 meses 3,325% | Bonos a 3 años 2,706     |
| Letras a 6 meses 3,267% | Bonos a 5 años 2,898     |
| Letras a 9 meses 3,419% | Obligac, a 10 años 3,112 |
| Mercado secundario      | Rent. (%) Var. dia (%    |
| Bono alemán             | 2,21 1,01                |
| Bono español            | 3,07 -0,65               |
|                         |                          |

#### EMPRESAS EN BREVE

#### ArcelorMittal compra el 28,41% de Vallourec por 955 millones de euros pero descarta una opa

El gigante siderúrgico Arcelor-Mittal ha completado la adquisición de 65,2 millones de acciones de Vallourec, que representan un 28,41% del capital social del fabricante francés de tuberías y conducciones para hidrocarburos, a un precio de 14,64 euros por título a fondos gestionados por el gestor de activos Apollo Global Management por un importe total cercano a los 955 millones de euros, sujeto a la conclusión «satisfactoria» del acuerdo. La multinacional cerró ayer con un avance del 2,6% tras anunciar la operación. El gigante también ha informado que se hará efectivo el nombramiento del director financiero de Arcelor-Mittal, Genuino Magalhaes Christino, como consejero de Vallourec; del director de operaciones de ArcelorMittal USA, Keith Howell, como consejero de Vallourec y del consejero delegado de ArcelorMittal, Aditya Mittal, como observador de Vallourec, «siempre y cuando la transacción se lleve a buen término». Asimismo ha avanzado que no lanzará una opa por las acciones restantes de Vallourec en los próximos seis meses. ABC MADRID

# El origen del 'hobbit' de la isla de Flores

▶ Unos fósiles de hace 700.000 años arrojan luz sobre por qué esta especie medía menos de un metro

JOSÉ MANUEL NIEVES MADRID

os llaman 'hobbits' debido a su corta estatura. El primer ejemplar se encontró en 2003 en la cueva de Liang Bua, en la remota isla de Flores, en Indonesia, donde vivió hace alrededor de 18.000 años. Hallazgos posteriores sacaron a la luz en el mismo lugar restos de por lo menos otros nueve individuos, y dejaron claro que la cueva había estado ocupada por estos pequeños humanos desde hace 90.000 años hasta hace alrededor de 16.000. Desde su descubrimiento, los paleontólogos tratan de entender cómo un representante del género Homo, bautizado como 'Homo floresiensis', pudo evolucionar hasta llegar a tener apenas un metro de estatura, un cerebro de solo 425 centímetros cúbicos (la mitad que el nuestro) y un peso de menos de 30 kilos. Se sabe que también otros animales de esta región exhiben tamaños poco corrientes, como los elefantes enanos o las ratas gigantes. Pero los científicos no consiguen ponerse de acuerdo sobre cómo los homínidos del sudeste asiático llegaron a ser tan pequeños.

Ahora, un equipo de investigadores dirigido por Yousuke Kaifu, de la Universidad de Tokio, Iwan Kurniawan, del Centro de estudios geológicos de Indonesia y Gerrit van den Bergh, de la universidad australiana de Wollongong, acaba de publicar en 'Nature Communications' el hallazgo de restos de tres nuevos homininos en la isla de Flores. Individuos que vivieron en la isla hace alrededor de 700.000 años y que son, por lo tanto, diez veces más antiguos que los anteriores.

El hallazgo, que consiste en una serie de dientes y restos de un antebrazo, demuestra que también algunos de los primeros homininos de la isla tuvieron tamaños corporales reducidos, incluso más pequeños de lo que se creía posible. Descubiertos en el yacimiento de Mata Menge, estos fósiles arrojan una nueva luz sobre la evolución de la baja estatura de nuestros lejanos antepasados del sudeste asiático.

La evidencia arqueológica sugiere que el hombre de Flores vivía tranquilamente en la isla del mismo nombre hace alrededor de 50.000 años, una épo-

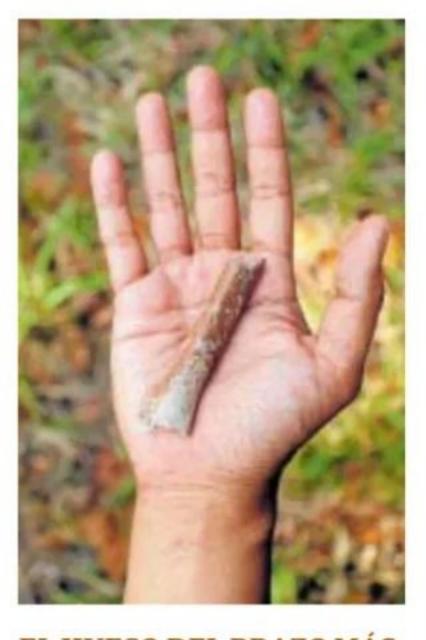

EL HUESO DEL BRAZO MÁS **PEQUEÑO Y ANTIGUO** Un húmero (arriba) ofrece nueva información sobre la pequeña estatura

del 'H. floresiensis' (abajo) // Y. KAIFU

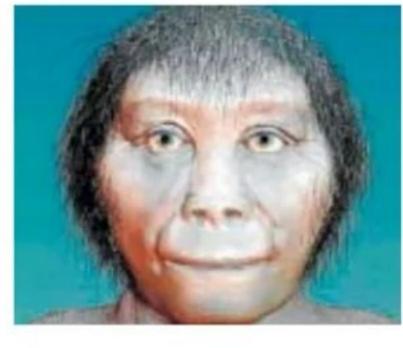

ca en la que nuestra propia especie ('Homo sapiens') ya estaba firmemente establecida en Australia. Pero si 'los nuestros' ya existían en la región y estaban, además, relativamente cerca, ¿de dónde salió el hombre de Flores? El debate estaba servido.

La primera hipótesis que se planteó fue que 'Homo floresiensis' era un descendiente directo, y enano, del 'Homo erectus' asiático. Más tarde, se abordó la idea de que el 'hobbit' fue el remanente tardío de un homínido africano mucho más viejo, anterior a Homo erectus' (cuyos ejemplares más antiguos tienen 1,9 millones de años) y que podría



Hasta ahora, y aparte de la cueva de Liang Bua, donde apareció el primer ejemplar, solo se han encontrado fósiles en otro lugar: el yacimiento a cielo abierto de Mata Menge, a unos 75 kilómetros de la cueva. Y fue justo ahí donde Kaifu y su equipo encontraron los restos de hace 700.000 años. Los fósiles, que pertenecieron a tres individuos diferentes, son 650,000 años más antiguos que los de Liang Bua, y los investigadores hallaron que sus dientes son incluso más pequeños que los de Homo floresiensis', lo que implica que el reducido tamaño corporal evolucionó en una fase muy temprana de la historia de los homininos de Flores. ¿Pero a qué especie pertenecen los dueños de esos huesos fósiles?

Ya se habían encontrado antes en Mata Menge dientes y mandíbulas muy antiguos, pero sin restos poscraneales (cualquier hueso por debajo del cráneo)

la asignación a una especie concreta ha sido siempre problemática. En su nuevo artículo, sin embargo, Kaifu y sus colegas anuncian el descubrimiento de tres nuevos fósiles y, entre ellos, se incluye el primer elemento poscraneal, además del eje distal de un húmero adulto. O lo que es lo mismo, la mitad inferior del hueso de un brazo.



#### Hueso del brazo y dientes

Bajo el microscopio digital, el pequeño húmero reveló que perteneció a un individuo adulto. Y basándose en su longitud, los investigadores calcularon que la altura de su dueño no era mayor que un metro. Es decir, 6 centímetros más bajo que la altura estimada de los Homo floresiensis'. «Este húmero adulto de 700.000 años -explica Adam Brumm del Centro Australiano de Investigación para la Evolución Humana de la Universidad Griffith y coautor del estudiono sólo es más corto que el del Homo floresiensis', sino que es el hueso del brazo más pequeño conocido del registro fósil de homininos en todo el mundo».

«Este espécimen tan raro -prosigue el investigador- confirma nuestra hiSOCIEDAD 29



pótesis de que los antepasados de 'Homo floresiensis' tenían un tamaño corporal extremadamente reducido; sin embargo, y debido a las pequeñas proporciones de este hueso, ahora resulta evidente que los primeros progenitores del 'hobbit' eran incluso más bajos de lo que pensábamos».

Los otros dos dientes encontrados también son muy pequeños, y la forma de uno de ellos es consistente con los primeros 'Homo erectus' de Java, y no con las otras especies más antiguas sugeridas en trabajos anteriores. «La historia evolutiva de los hombres de Flores aún se desconoce en gran medida -afirma Brumm-Sin embargo, los nuevos fósiles sugieren con fuerza que la historia del 'hobbit' realmente comenzó cuando un grupo de los primeros homínidos asiáticos conocidos como Homo erectus' quedaron, de alguna manera, aislados en esta remota isla de Indonesia, quizás hace un millón de años, y experimentaron con el tiempo una dramática reducción de su tamaño corporal».

# La moda de esnifar cafeína: «Ponla en el dorso de la mano y aspira»

 Organizaciones de consumidores piden al Ministerio de Sanidad que se regule su venta

LORENA RODRÍGUEZ VIDAL MADRID

A Red Bull y otras bebidas energéticas les ha salido competencia: productos con altas concentraciones de cafeína en polvo que se consumen inhaladas y se promocionan en redes sociales como alternativa libres de azúcar, capaces de mejorar la concentración y la actividad deportiva. La moda empezó en Estados Unidos y en otros países europeos, pero ha llegado también a España donde ha encontrado entre la población más joven a sus mayores consumidores.

La organización de consumidores Facua ha denunciado al Ministerio de Sanidad la venta sin ninguna restricción de estos productos por su riesgo para la salud y porque la forma de consumirlo imita al de ciertas drogas ilegales como la cocaína.

Es el caso de Energy Sniff que da instrucciones precisas para consumirlo por vía nasal: «Échate en el dorso de la mano el tamaño de un guisante de producto para inhalarlo. Según la energía que necesites podrás repetir la toma cada 1-2 horas. No te pases con la dosis diaria de un gramo ni hagas más de diez inhalaciones por orificio nasal».

Desde Facua se teme que los menores realicen un uso inadecuado del producto, que no está recomendado en menores, y provoque una «ingesta descontrolada». La petición llegó tras denuncias hechas por los socios de la organización, quienes han visto el producto y le han transmitido sus preocupaciones a la entidad.

#### Con otros estimulantes

En España se venden al menos dos productos de cafeína inhalada: Energy Sniff y WP Energy, ambos desarrollados en Austria. En su página web, Wild Kraut Energy Sniff se define como «el primer sniff de cafeina del mundo». Defiende su toma por la nariz para favorecer la absorción de sus diferentes activos y, evidentemente, desaconseja su consumo para personas sensibles a la cafeína. De acuerdo a su página web, este energizante nasal no solo contiene cafeína. Al compuesto del café le añaden otros estimulantes como la taurina, la teanina o triptófano, entre otros compuestos. Se aconseja una dosis máxima diaria de una unidad de producto.

El WP Energy tiene componentes similares. El fabricante recomienda su toma para tener más energía en eventos sociales, para mejorar el rendimiento en el gimnasio o en el trabajo. De igual manera, se aconseja no superar la dosis recomendada, que en este caso sería dos gramos por día, lo que equivale a una unidad completa. En ambos artículos enfatizan que no deben ser disueltos en agua y que su consumo se limita únicamente a las vías nasales.

Estos productos no solo se venden 'online', también en estancos y tiendas de productos de CBD o cannabidiol. Facua tiene conocimiento de su presencia en establecimientos de Madrid y otras localidades como Sevilla, Barcelona, Pamplona, Valladolid y Valencia.

#### Como 28 tazas de café

La FDA, la Agencia del Medicamento de Estados Unidos, advirtió hace ocho años de los riesgos para la salud del consumo de productos que tienen como base la cafeína pura y altamente concentrada. Lo hizo tras la muerte de dos jóvenes en los estados de Ohio y Georgia. El organismo estadounidense emitió cartas a diferentes distribuidores de cafeína en polvo. Según la entidad, una cucharada pequeña de estos productos puede significar el consumo de al menos 28 tazas de café. Afirma que para un adulto sano el con-

El producto genera especial preocupación por hacer apología del consumo de otras drogas al introducirse por vía nasal

Se vende sin ninguna regulación en estancos y en tiendas CBD de Madrid, Sevilla, Barcelona, Valencia o Pamplona sumo se convierte en «demasiado» cuando se consumen de cuatro a cinco tazas de café -el equivalente a 400 miligramos al día- pero este consumo depende de cada persona y cómo lo metaboliza su organismo. Algunos individuos son mucho más sensibles a los efectos de la cafeína, sobre todo si padecen problemas de salud o toman cierto tipo de medicamentos.

De acuerdo a la organización, se puede producir una sobredosis de cafeína pura si esta es utilizada en exceso. Su consumo excesivo puede producir ansiedad, insomnio, nerviosismo, frecuencia cardiaca acelerada, malestar estomacal, náuseas, dolor de cabeza, una sensación de tristeza.

Los hospitales españoles aún no han atendido ningún caso urgente por el consumo de estos inhaladores. Sí, en el caso de bebidas energéticas. Pero Guillermo Burillo, coordinador de Grupo de Toxicología Clínica de Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, expresa la preocupación por el consumo de productos con elevada cantidad de cafeína. Recuerda que cada una de estas bebidas energizantes contienen «de dos a tres cafés como mínimo y dependiendo de la marca».

Cree que el consumo inhalado aún no es algo frecuente» y desconoce cómo puede afectar al organismo, aunque coincide con Facua en la necesidad de regular este tipo de productos y más aún entre menores.

El experto señala que «la ingesta de cafeína en grandes cantidades puede llevar a un cuadro simpático mimético». Provoca taquicardias e hipertensión, puede ser de gravedad en personas con sensibilidad a la cafeína o con condiciones arteriales. También puede exacerbar la presencia de arritmias u otras alteraciones cardiacas de las que no se tenga constancia y hasta producir crisis convulsivas.



'Energy sniff', uno de los productos inhalados de venta en España // ABC

30 SOCIEDAD



Primeros usuarios de la plataforma para bañarse de forma autónoma. A la derecha, Marta inaugurándola // ABC

La playa Gran de Palamós (Gerona) estrena un sistema pionero en España que permite el **acceso al agua**, de forma autónoma, **a personas con movilidad reducida** 

# El día que Marta volvió a bañarse en el mar

ELENA BURÉS BARCELONA

bía hecho antes? Eso mismo pensamos nosotros», ríe Marta después de estrenar, en Palamós (Gerona), un sistema pionero en España que permite a personas con movilidad reducida bañarse en el mar de forma autónoma. Además de ser la primera en probarlo, hace unos días, Marta Bordas es quien se encuentra tras la iniciativa, junto a su amigo Josep Esteba. Ambos, en silla de ruedas. Ella, al quedarse parapléjica tras un accidente de tráfico, que la llevó a estudiar Arquitectura y especializarse en accesibilidad. «La intención es que nadie se quede atrás a la hora de disfrutar de algo tan maravilloso como es un baño en el mar», explica Esteba.

or qué no se ha-

Una charla –ambos viven cerca de la playa, ella, en Vilassar de Mar (Barcelona) y él, en Palamós– les llevó a concluir que una silla hidráulica era lo que necesitaban para poder acceder al agua sin ayuda de terceros. También una pasarela que facilitase su acceso hasta el mar, ya que avanzar por la are-

na con la silla es complicado, igual que lo es para personas de cierta edad. Alumbrada la idea, necesitaban a alguien con conocimientos técnicos en el medio acuático. Así contactaron con Víctor González, cuya empresa lleva más de 30 años dedicaba a la accesibilidad en playas y piscinas. «Me dijeron que les gustaría hacer algo para poder bañarse de forma autónoma, sin necesidad de la silla anfibia, que limita mucho. A fin de cuentas, es una especie de carro con flotadores, pensado para personas dependientes o que no saben nadar. Una persona autónoma no lo necesita si tiene acceso directo al mar», precisa el especialista.

Han pasado casi cinco años, pandemia de por medio, desde que surgió la idea hasta que se ha inaugurado la plataforma, en la playa Gran de Palamós. «Primero pensamos en un elevador hidráulico, como los que se ponen en los barcos para los buzos. Luego, en un elevador de piscina, con un circuito cerrado de agua, con una electroválvula. La idea es que la persona que necesita una silla tenga plena disponibilidad y pueda bañarse cuando quiera», apunta Víc-

tor. «Igual no es tan evidente pero, al final, no hemos descubierto nada. Hemos buscado cosas que ya existían y es el conjunto el que lo ha hecho posible», indica Bordas, que precisa que lo difícil «ha sido lograr el apoyo y convencer a los demás de algo que nosotros teníamos tan claro». Finalmente, el sistema, que ha costado 61.000 euros, ha contado con la financiación de la Diputación de Gerona y el Ayuntamiento de Palamós, además de donaciones privadas.

La principal dificultad, además de «encajar las piezas del puzle» –en palabras de González– ha sido encontrar un arenal con las condiciones adecuadas para su instalación. «Playas muy protegidas del viento, con las condiciones ideales para el pantalán flotante, y lograr estabilidad para el acceso con la silla de ruedas. Si están expues-

«Hay gente que necesita el baño asistido, pero si a mí me das la forma de acceder al agua, me apaño», apunta Bordas tas a oleaje y viento no es factible, se necesitaría una construcción sólida -por ejemplo, con hormigón-, lo que haría inviable este tipo de iniciativas». En este caso, la plataforma se ha construido con módulos desmontables, «sin

> ningún impacto sobre el lecho marino», precisa el experto, lo que permitirá retirarlos finalizada la temporada estival. Hasta entonces, podrá usarse todos los días, entre las seis de la mañana y las diez de la noche.

> ¿Cómo funciona? El usuario accede con la silla de ruedas hasta un asiento colocado en la plataforma. Una vez

allí, activa el sistema eléctrico que lo desciende hasta el agua. Cuando termina el baño, realiza el mismo proceso a la inversa. «Hemos instalado un teclado de control, con una pulsera, que hace que se active el mecanismo. La intención es crear una tarjeta o un código de acceso que lo accione», precisa Víctor, para que sólo hagan uso del sistema aquellos que lo necesiten, y protegerlo así del vandalismo. El objetivo alcanzado: «Que una limitación de movimiento no te impida acceder a la playa, casi en ninguna circunstancia y no depender de nadie», celebra el especialista en accesibilidad. «No tener que avisar a los socorristas y pedir hora. Hay gente que necesita el baño asistido, pero si a mí me das la forma de acceder de forma autónoma, me apaño y descargo de todo el servicio para quien sí lo pueda necesitar», apostilla Bordas.

Su instalación no ha sido sencilla. Montadores de estructuras metálicas, una gran infraestructura, y los correspondientes certificados. «No está al alcance de cualquiera», presume Víctor. De ahí que, tras su estreno, ya les llegaran varias peticiones para implementar la plataforma en otros arenales españoles. «Requiere de un estudio del medio; en este caso es cambiante. Puede ser extrapolable a otras playas, pero no a todas», advierte.

#### **Escaleras**

Por ahora, hay una «grandísima ilusión», constata Marta. Además de la plataforma, este sistema ha incorporado unas escaleras «amables» que permiten acceder al agua a personas con movilidad reducida. Tras la inauguración, «se me acercó una niña a la que esa misma mañana su abuela le había dicho que creía que este sería su último verano, porque ya le costaba mucho acceder a la playa. Luego han venido las dos, casi a abrazarnos. La abuela nos ha dicho: '¡Qué ilusión! Esto me va a alargar unos años más de vida en el mar'», rememora.

«Una cosa tan sencilla que cambia tanto la vida. A veces es un desnivel el que dificulta el acceso, o andar sobre un terreno inestable. Ahora unas simples escaleras para poder sujetarte dan mucha libertad». ABC MIÉRCOLES, 7 DE AGOSTO DE 2024 SOCIEDAD 31

#### **DUDABA DE CONTINUAR**

### La justicia decide sobre la eutanasia de una joven de Barcelona que paralizó su padre

E. B. BARCELONA

La Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 12 de Barcelona ha convocado hoy una vista para decidir si autoriza la eutanasia de una joven de 23 años, paralizada 'in extremis' el viernes pasado.

Fue una petición de la Fundación Española de Abogados Cristianos (que representa al padre) la que frenó la intervención. «De no suspenderse el suicidio asistido se produciría un perjuicio irreparable», argumentó el padre. Según él, su hija no sufre una enfermedad grave e incurable o una condición crónica e imposibilitante que le cause un sufrimiento intolerable, «condiciones estrictas bajo las cuales se puede conceder la eutanasia».

Fuentes de Abogados Cristianos consultadas por Europa Press explican que pidieron la cautelarísima porque la joven escribió una carta el 29 de julio «pidiendo retrasar la eutanasia porque tenía dudas», si bien la chica manifestó al día siguiente que quería seguir con el proceso.

La demanda apela también a la Constitución, donde se incluye el derecho a recibir una atención sanitaria adecuada y defiende que el Estado «tiene la obligación de proporcionar a la chica todos los tratamientos y apoyos necesarios para mejorar su salud mental y aliviar su sufrimiento pero, en este caso, lo que está sucediendo es que a una persona de 23 años que ha sufrido intentos de suicidio, y que padece trastornos severos, se le fuerza a recurrir a la eutanasia sin cumplir los requisitos legales para ello». Además, han solicitado que se tome declaración a la médica y la psicóloga que valoraron a la joven para determinar si tiene en este momento la capacidad para tomar esta decisión.

#### Dos intentos de suicidio

La joven, actualmente, se encuentra ingresada en el Hospital Residencial Sant Camil, de Sant Pere de Ribes (Barcelona). Según el progenitor, intentó quitarse la vida en dos ocasiones. Una de ellas, en octubre de 2022, cuando se tiró desde un quinto piso, por lo que quedó en silla de ruedas.

Tras ello, y permanecer ingresada, primero, y bajo tratamiento después, su estado mental mejoró, según los informes médicos aportados por el padre. Por ese motivo, argumenta que la joven experimenta «cambios en su estado de ánimo» que le han hecho «modificar varias veces su postura con respecto a la eutanasia».



El parque del Ngorongoro se encuentra en el borde del Serengeti, Tanzania // EP

# Una madre y su hija, del País Vasco, mueren en Tanzania en un accidente de tráfico

una altura de 600 metros en la entrada al cráter de Ngorongoro

IAVIER PALOMO MADRID

A 180 km al oeste de la ciudad de Arusha. en las tierras altas volcánicas de Tanzania, se encuentra la cuna de los primeros humanos. El cráter de Ngorongoro, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, es un destino idílico para miles de turistas que desean ver con sus propios ojos la fauna salvaje. Entre ellos se encontraba una familia de Guecho, en el País Vasco, que sufrió el pasado domingo un accidente mortal que ha conllevado la muerte de la madre y la hija. En el accidente de tráfico, su vehículo volcó y cayó desde una altura de 600 metros en la pista de acceso al cráter.

Además de fallecer madre e hija, han resultado heridos el padre y otro hijo, que se encuentran actualmente hospitalizados en Nairobi (Kenia). El padre sufre fracturas en piernas y brazos; el chaval, por su parte, está más grave y tiene varias costillas rotas.

Uno de los testimonios que cita el medio vasco apunta que la zona donde se produjo el accidente es montañosa y muy complicada, por lo que es necesaria experiencia para explorarla. Según ha añadido, cuando tomaron la curva ya no era posible cambiar las marchas por lo que el coche se precipitó al vacío. Los viajeros estaban siendo traslada-

► Su vehículo cayó desde dos, aporta El Correo; por una agencia de safaris extranjera que trabajaba con clientes de habla hispana. El resto de guías turísticos fueron quienes atendieron a los heridos en lo que llegaban las ambulancias.

#### «La sabana no es el zoo»

Nickson R. Moshi, guía turístico de la zona y tanzano de nacimiento, asegura a ABC que tanto el cráter como los alrededores de la zona de conservación de Ngorongoro «son peligrosas si no has crecido aquí». «Hay más de dos mil agencias de viajes que organizan safaris en Tanzania, pero no siempre el guía es un local», explica Moshi, quien detalla que en la última década varias agencias se han hecho con el monopolio de los viajes a Ngorongoro, lo que ha provocado que muchas tribus de la zona pierdan su trabajo, pero también que los clientes «se expongan a un riesgo innecesario».

«La sabana no es un zoológico, y una persona cualquiera no debería enseñar la zona. Hay muchas variables a tener en cuenta: cómo actuar frente a un animal hostil, hasta dónde se puede acercar el vehículo para mantenerse a salvo o qué caminos se deben tomar dependiendo para asegurar una ruta cómoda», argumenta Moshi. Además, no se avisa a los turistas de «cosas esenciales» que deben tener en cuenta a la hora de hacer este tipo de turismo. «El tipo de ropa, provisiones como comida, agua, protección solar..., es básico para muchos, tanto que hay agencias que no comparten una guía con los turistas y luego aparecen en bañador, chanclas o con bolsos para visitar la sabana».

#### LOS CENTROS, A EXAMEN

### El sindicato CGT ya avisó de irregularidades en el centro de Ateca hace cinco años

E. M.

La madre de uno de los dos menores víctimas de presuntos malos tratos en el centro de atención de Ateca (Zaragoza) ya enfatizó en una entrevista concedida a este diario que los abusos «se remontaban años atrás» y salpicaban a varias administraciones. Esta es la acusación que ayer se introdujo en dos comunicados distintos: por una parte, el del Colegio de Educadores Sociales aragonés, que pide no externalizar prestaciones sociales como estos centros y señala que viene recordándolo desde hace años, a gobiernos de distinto signo político. También se dio a conocer por parte del sindicato CGT que -una información que rescató 'Heraldo'hace cinco años advirtió al Instituto Aragónes de Servicios Sociales (IASS) de las irregularidades y negligencias que observaba en el centro y que se habrían arrastrado hasta la actualidad. El IASS tiene concertada una treintena de plazas para menores con problemas conductuales desde 2017 con la UTE Fundación Salud y Comunidad y el grupo Languruz.

El asunto de la comida era uno de los que más críticas despertaba en dicho informe, también entre los extrabajadores del centro. Una de ellas, exempleada en la cocina, dijo a ABC al saltar el escándalo que «con las raciones eran extremadamente cicateros». CGT sostiene que avisó y no recibió respuesta por parte de la Administración del entonces presidente Javier Lambán de «la mala alimentación en el centro, no se servía carne halal adaptada para la mayoría de los chavales que eran musulmanes, de falta de medicamentos y ropa, las condiciones laborales y las prescindibles contenciones físicas». De estas «inmovilizaciones» que se saltan la legalidad también habló la juez de Instrucción nº 2 de Calatayud en el auto de prisión dictado el viernes para dos educadores, dos auxiliares sin cualificación y el director reciente del CAM de Ateca.

#### «Sin pruebas objetivas»

Precisamente el letrado de tres de los cinco encausados -los hermanos Mohamed y Youssef B., y Alexandru R. A .- , Juan Manuel Martín Calvente, pidió ayer a la juez la triple excarcelación porque a su juicio «no hay pruebas objetivas contra ellos»; son meras «declaraciones». A pesar de que el auto habla de la «barbarie y la crueldad» a que estas personas sometieron a al menos dos menores, el letrado es «optimista» porque sus defendidos mantienen su inocencia y la instrucción está en una fase inicial.



Waterpolo

La selección española femenina ganó ayer con rotundidad a Canadá (18-8) en cuartos de final y se volvió a meter en la pelea por las medallas. El equipo que dirige Miki Oca mostró gran nivel defensivo e inspiración ofensiva.



#### WATERPOLO FEMENINO

| España - Canadá       | 18-8 |
|-----------------------|------|
| Países Bajos - Italia | 11-8 |
| Australia - Grecia    | 9-6  |
| Hungría - EE.UU.      | 4-5  |

España se jugará mañana ante Países Bajos su presencia en la final olímpica.



Hocker levanta los brazos al cruzar la línea de meta // EFE

# Hocker arruina el duelo entre Kerr e Ingebrigtsen

►El estadounidense aprovecha una final de 1.500 trepidante para dar la gran sorpresa del atletismo en estos Juegos de París

IGOR BARCIA ENVIADO ESPECIAL A PARÍS



odo estaba preparado en la final de 1.500 metros para uno de los grandes duelos del atletismo, «Podemos vivir la final de 1.500 metros más brutal que hemos vivido en mucho tiempo», avisó Josh Kerr antes de los Juegos. El escocés y Jakob Ingebrigtsen habían alimentado su rivalidad desde que el escocés batiera al noruego en la final de los Mundiales de Budapest en 2023. Pero las carreras se ganan en la meta, no en las salas de prensa, y el oro olímpico fue para el estadounidense Cole Hocker, que hizo la carrera de su vida en el momento adecuado, en una final de unos

Juegos, la más rápida de la historia.

Su estrategia fue perfecta. Se pegó a los favoritos, aguantó el tremendo ritmo que impuso Ingebrigtsen y a falta de 150 metros, cuando llegó el ataque que se suponía ganador de Kerr, se coló por dentro, pegado a la cuerda, y en un mano a mano espectacular el joven de 23 años de Indiana se presentó al mundo como el atleta que el mismo día batió a los dos grandes favoritos de la gran distancia del mediofondo.

La final dejó varias lecturas, pero la más dolorosa se la lleva el talento noruego, que una vez más, y ya son tres consecutivas, tropezó en la misma piedra y esto ya no es casualidad. Ingebrigtsen venía de correr en Mónaco en 3.26.73 y demostrar que es el más rápido de todos los que compiten en el 1.500. Pero otra cosa es traducir esa superioridad en una final, sin liebres, donde el noruego sabe que tiene que asumir el mando porque todos se pegan a su estela e intentan jugar la carta que descubrió hace dos años Jake Wightman en los Mundiales de Edmonton y que repitió un año después a la perfección Kerr en Budapest.

La lucha psicológica entre los favoritos llegó hasta la presentación previa. Sale Kerr y gesticula tras sus gafas. 'Yo aquí y ahora', viene a decir en su mensaje a la cámara. Después sale Ingebrigtsen. Y señala y dice que es el número uno. Pero después, a las órdenes del juez de salida, todo eso queda al margen y toca correr y poner sobre la pista las estrategias de cada uno. Consciente de que su velocidad terminal no le lleva en los últimos tiempos a ganar títulos, el noruego optó por tratar de reventar a sus rivales a ritmo. Puso a todos en fila de uno y que me siga el que pueda. Pasó los 800 metros en 1.51.38 y el mil en torno a 2.20, y en la vuelta final pareció marcharse de sus rivales. Pero a falta de 200 metros su motor pareció empezar a perder gas.

La lectura es la misma. En un mitin tiene liebres al menos hasta el 800 o el 1.000, pero ayer tuvo que hacer todo el gasto mientras sus competidores van tras él, y eso tiene un precio a pagar. Tanto que se vio superado por dos balas como Hocker y Kerr, mano a mano en busca del oro. El escocés pareció tener la final en su mano, pero el estadounidense llegó más fresco de piernas a esos 50 metros finales. Eso y ver la gran oportunidad de su vida tan cerca le dio ese plus que le llevó a convertirse en campeón olímpico cuando hace un año en el Mundial de Budapest había sido séptimo con 3.30.

El hundimiento de Ingebrigtsen en los metros finales fue tal que incluso fue superado por Nuguse para quedar fuera del podio olímpico. Una decepción enorme para un fenómeno del atletismo que vivió anoche uno de los días más duros de su carrera deportiva. A los ojos de los aficionados, el fenómeno Ingebrigtsen se volvió más vulnerable que nunca. Y el juego mediático previo con su rival Kerr quedó en nada. Porque el oro estaba en el cuello de un nuevo talento de Indiana de 23 años, que dio la sorpresa de los Juegos. Entrenado por su padre en sus inicios, Hocker ha ido mejorando su rendimiento a pesar de dos lesiones que frenaron su progresión, pero esta temporada ha podido entrenar sin problemas y su explosión ha llegado en París, donde anoche reventó su marca para convertirse en plusmarquista olímpico de la distancia y suceder en el ranking estadounidense a Centrowitz, que se impuso en Río 2016.

#### Thomas arrasa en el 200

La fiesta estadounidense la continuó Gabrielle Thomas, que ya tiene su gran título. Después de ser tercera en Tokio y segunda en el Mundial de Budapest, ayer confirmó las sensaciones previas y fue muy superior en la final de los 200 metros, bajando de los 22 segundos (21.86). Julien Alfred, campeona de cien metros, no tuvo ninguna oportunidad de hacer frente a Thomas y se hizo con la plata y una marca de 22.08.

Quien se encuentra en racha es el griego Miltiadis Tentoglou, que a sus 26 años repitió título olímpico en la final de salto de longitud. Su ciclo desde que ganó en Tokio 2020 es casi perfecto, ya que sólo se ha quedado sin ganar en el Mundial de Eugene en 2022, donde fue segundo.

Y en la final de 3.000 metros obstáculos Winfred Yavi se llevó el mano a mano con Peruth Chemutai, mientras la española Irene Sánchez Escribano volvió a repetir una gran actuación y fue undécima mejorando en siete segundos su mejor marca (9.10.43).

#### WATERPOLO MASCULINO

| Croacia - España | 14.00 |
|------------------|-------|
| Italia - Hungría | 20.35 |
| Grecia - Serbia  | 15.35 |
| EE.UU Australia  | 19.00 |

La selección española busca hoy el pase a semifinales ante la campeona mundial.

| 20.00 | E-1E | AF     |   | ж 1 | D1   | DD. | n |
|-------|------|--------|---|-----|------|-----|---|
| 79/8  |      | P/3    |   | в., | н. І | мυ  | ы |
| 14.00 |      | P 2 18 | - | -   | ш,   |     | • |

| Pos. | País           |    |    |    |
|------|----------------|----|----|----|
| 1°   | Estados Unidos | 24 | 31 | 31 |
| 2°   | China          | 22 | 20 | 16 |
| 3°   | Australia      | 14 | 12 | 9  |
| 26°  | España         | 1  | 3  | 5  |
| 27°  | Suiza          | 1  | 2  | 4  |

#### LA CARRERA POR EL TECHO DE MEDALLAS

| BARCELONA'92 |   | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 20 | 22 |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| Día          | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| PARÍS'24     | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 8 | 9  | 9  |    |    |    |    |    |

Alejandro Blanco, el presidente del COE, hizo público el objetivo del olimpismo español. Superar en París las 22 medallas de Barcelona.

La carrera por rebasar el techo de metales en unos Juegos está en el ambiente. El ritmo de metales actual es menor respecto al del 92.

# «Prefiero estar peor colocado, pero guardar fuerzas»

### Adrián Ben

Atleta de 800 metros

Uno de los abanderados de una distancia que vive su edad de oro en España y que hoy debuta en París 2024

#### IGNACIO ROMO

Estuvo en Segovia, disfrutando de un verano más fresco y aprovechando los beneficios del entrenamiento en altitud. Adrián Ben (Viveiro, 25 años) es uno de los miembros del espectacular bloque que representa a España en los 800 metros en los Juegos de París.

#### -Tremenda la calidad de los 800 metros a nivel mundial.

—Bueno. Lo de siempre. En los mítines siempre hay grandes cronos. Pero los campeonatos son otra cosa. Yo sigo haciendo mi trabajo y en el debut ya veremos lo que pasa. Otros años también había torreones más grandes que los que hay este año. Siempre es la misma historia. Nosotros entrenamos para estar a nuestro mejor nivel y ya está. Igual luego allí corren en 1:41 y nos fulminan. Yo qué sé.

#### -Espectacular el récord de Attaoui en Mónaco ...

—Sí. Una gran marca. Leyó muy bien la carrera. Y a mí me habría encantado correr allí. Pero entrar en estas pruebas de la Diamond League es muy difícil. Con mis marcas no me invitan. Al final, yo me presento en los campeonatos con marcas más discretas pero luego lo hago bien. En el Mundial de Budapest llegué con la 22ª mejor marca y fui cuarto. Realmente siempre llego a los grandes campeonatos un poco de tapado.

#### -¿El 800 masculino es la mejor prueba del atletismo español ahora?

- –Uff. En densidad de atletas, sí.
- –¿Y por qué?
- -Eso me gustaría preguntarte a ti.
- Parece usted gallego.

-¡Depende! Eso te diría, jajaja. Ya en serio, yo creo que nos hemos juntado una remesa de atletas de gran calidad y con un trabajo brutal. Y cuando hay mucha gente de un nivel muy alto, pues

te obligan a entrenar más y a hacerlo todo mejor.

#### -De la selección española, ¿quién le huele a medalla en París?

-Jordan. Yo apuesto por él todo lo que tengo. En una cena en Roma ya predije que iba a ganar el Europeo y que saltaría más de 18 metros. Y lo hizo. Tiene ese gen competitivo que te lleva al máximo nivel. Lo conozco muy bien y es un atleta diferente.

#### -Usted tiene una forma de correr especial, esa frialdad de decidir quedarse a cola del grupo, como hacían Wottle o Borzakovsky. ¿De dónde nace esa táctica?

-¡De que no se puede remar contra el río! Yo lo he intentado todo, salir delante, salir algo más atrás... Al final, yo sé el tipo de atleta que soy. Hay veces que me gusta arriesgar más, otras veces menos, pero al final yo cumplo con mis tiempos parciales en carrera. En realidad, voy analizando todo en carrera. En general intento guardar el máximo de fuerzas para el final, es decir, procuro hacer el menor número de cambios de ritmo posible. Ese es mi mantra. Prefiero estar peor colocado pero guardar fuerzas. Si no, acabas corriendo por la calle 3 y a codazos. Y eso no lo quiero.

#### —¿Se batirá el récord del mundo en la final de 800 de París?

- -Pues sí que puede andar cerca la cosa... -¿Qué atleta es su favorito para batir el récord?
- -El canadiense. Marco Arop.

#### –¿Cuánto influyen las nuevas zapatillas en el avance de las marcas?

-No sé. Yo si me las pongo pero no entreno... pues no corro mucho. A mí me parece que en carrera no potencian mucho el rendimiento, creo. Pero sí te permiten entrenar más. Ésa es mi opinión. Hablo de 800 metros. Ahora, a medida que sube la distancia, ayudan más. Y en maratón ayudan mucho.

#### –¿Realiza entrenamientos intensos?

Nuestro método es más de trabajar



«El saludo militar me ayuda a estar serio, concentrado; tengo un primo que es policía nacional y se lo dedico a su hijo Maurín»



Adrián Ben, durante la entrevista // EFE

como hormiguitas, como dice Arturo Martín, el míster. Yo cumplo todos los días, mañana y tarde muchas veces. Esa sangre fría de la carrera también la tengo en los entrenamientos. No pasarse porque mañana también hay que trabajar. Intento cuadrar todo, no exagerar en los rodajes, ni poner mucho en las pesas para no tener agujetas... Si tengo 3x600, ya te digo que no haré 1:15 en ninguno. Trabajamos con cabeza.

#### –¿Qué destacaría de su entrenador? —Su paciencia y templanza. A mí me da

mucha tranquilidad. Por que yo me enciendo muy fácil. Siempre me dice: «no seas mala sangre, no te calientes». Me ayuda a ver las cosas con claridad.

#### El año pasado decía que pensaba en el 1.500 de París. ¿Qué ha cambiado?

 Que la temporada es más corta y ha habido mucha presión en el 800. Y nos hemos centrado ahí. Quizá el próximo invierno haga el 1.500 y luego en verano, pues combinaría las dos distancias.

#### –¿Cómo ha visto la polémica de los criterios de selección?

—Buf. Eso es muy opinable. Creo que ahí mi opinión ni pincha ni corta. La Federación tiene un punto de vista, los atletas, otro. Y yo intento cumplir los criterios que se me ponen, que también

pienso que se pueden mejorar. Igual que todo en la vida. Prefiero no opinar, esto es una camisa de once varas.

#### —El atletismo español. ¿Cómo está?

—Yo creo que bastante bien.

#### -En Tokio, España logró 11 finalistas. ¿Se superarán en París?

-Puff, es que me haces unas preguntas, macho... pues no lo sé. La gente está haciendo un buen trabajo.

#### -El tercer español en el 800 de París es Canales. ¿Qué destacaría de él?

-Su juventud. No lo conozco mucho. Ahora tiene una gran prueba de fuego para demostrar su nivel.

#### -¿Quién va a ser el campeón olímpico en 800?

-¡Me gustaría serlo yo! Y si no... Arop, Hoppel, Sedjati, Wanyonyi. Para mí el favorito es Arop. Y si yo me incluyo en las medallas, pues dirán que voy sobrado. Y si no me incluyo, pues también me criticarán y dirán que no confío en mí. Esto es así, jajaja.

#### -Ese saludo militar que hace con la mano antes de las carreras, ¿cómo se le ocurrió?

-Pues me ayuda a estar serio, concentrado. Tengo un primo que es policía nacional y este saludo se lo dedico a su hijo, Maurín, que disfruta viéndome correr.





# «Hacer un maratón para mí es como ir a la luna»

# **Álex Roca**

Atleta con parálisis cerebral

 Ejemplo de superación, se ha propuesto correr el maratón vinculado a los Juegos de París

#### SERGI FONT

«Soy Álex Roca y el próximo 10 de agosto voy a correr el maratón popular de París vinculado a los Juegos Olímpicos. Es el reto más grande que nunca en mi vida me he propuesto». Así comienza la entrevista con Álex Roca (Barcelona, 1991), cuya historia sería una más si no hubiera sufrido una parálisis cerebral a los seis meses que le causó una discapacidad física del 76%, lo que no le ha impedido haber conseguido cinco triatlones, cinco medios maratones, una Titan Desert y una Pilguim Race. Roca se comunica a través del lenguaje de los signos y tiene movilidad reducida en la parte izquierda del cuerpo. A la cita con ABC acude con Mari Carme Maza, su esposa y amiga. Ella es la que interpreta los signos de Álex y la que pone voz a sus pensamientos.

#### -¿Lo importante es acabar el maratón?

-Lo importante es que llevo un mensaje a París. Y este mensaje es que cuando veamos a una persona por las calles, aunque sea diferente físicamente, que le demos tiempo y nos permitamos conocer a aquel que tenemos delante. Y que dentro de diez años, cuando llegue a mi casa y haya caminado por las calles, vea respeto. Mi objetivo en París no es solo hacer aquello que me hace feliz.

#### -¿Cómo encaja que todo el mundo piense que va a conseguir su reto?

-Actualmente convivo con muchísima presión porque hay tanta gente que piensa que lo voy a lograr... Y yo no lo tengo muy claro. La presión me va bien. Me encanta que me digan que puedo porque me motiva para hacerlo, también me motiva que me digan que no puedo porque digo: 'mis narices'. Y lo intento. Pero tengo este objetivo para París, cambiar poco a poco el mundo. –¿Por qué cree que lo ven como un superhéroe?

 Una de las cosas que más me impacta es que cuando alguien me ve se piensa que lo podré hacer. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros trabajamos contra los prejuicios con acciones, los prejuicios desaparecen. Actualmente, cuando la gente me ve, aunque tenga un 76 por ciento de discapacidad física piensa que podré porque me conoce, pero ven a otra persona a la que no



Mensaje

«Cuando veamos a una persona por las calles, aunque sea diferente físicamente, que nos permitamos conocerlo»

#### Dificultad

«La presión me va bien. Me motiva que me digan que no puedo hacerlo porque digo: 'mis narices'. Y lo intento»

conocen con la misma discapacidad y creen que no va a poder hacerlo... Y yo no quiero esto. Quiero que cuando vemos a cualquier persona, tenga la discapacidad que tenga, pensemos que va a poder conseguir todo lo que se proponga.

#### -¿Convertir los prejuicios en esperanza?

-Mi mensaje no es para mí, sino para las personas que vendrán después de mí. Yo tengo una discapacidad, soy un matado de la vida que solo corre. Una de las razones por las que correré en París es porque me gusta y me hace feliz, pero básicamente, lo que quiero transmitir al mundo es que hago esto para que, dentro de diez años, cuando alguien quiera proponerse un objetivo se lo proponga sin miedo a lo que dirán. Quiero abrir caminos y enseñar a la sociedad que quien tiene un sueño tiene la oportunidad de intentarlo, tenga o no discapacidades o dificultades. Como yo...

#### —Es un mensaje potente...

-En París, aunque llegue último o no lo consiga, lo más importante, como en esta vida, es la confianza, soñar a lo grande y, a lo mejor, es mi último maratón. Nunca se sabe qué va a pasar, pero lo que sí sé es que lo voy a dar todo y que esto que hago ahora mismo me hace muy feliz.

#### -¿En qué basa su fortaleza?

 Una de las cosas más importantes que tengo es mi mente, es lo más poderoso que tenemos. Soy un cojo cojonudo con una gran confianza en mi equipo. Si yo corriera el maratón solo

Maratón popular de París 2024

no lo conseguiría. Juntos vamos a crear un camino de inclusión y sobre todo de este cambio de prejuicios y mentalidad de esta sociedad. —Ya acabó el maratón de Barcelona hace poco más de un año...

-Cuando me preguntan si quiero mejorar mi tiempo personal lo primero que pienso es que mi objetivo es acabarlo, porque la gente piensa que puedo volar, pero para mí hacer cinco o diez kilómetros es una locura y es muchísimo. Hacer un maratón es como ir a la luna, es un reto muy fuerte y sí que me gustaría rebajar mi tiempo, pero mi objetivo es acabarlo.

#### -¿Le sirve la experiencia del maratón de Barcelona?

 En Barcelona sabía el recorrido, tenía médicos cerca, mi gente, muchas cosas positivas, muchos beneficios... En cambio, París es una ciudad que yo no conozco, correremos a las nueve de la noche, con muchas subidas y bajadas, un 10 de agosto, donde habrá altas temperaturas y estamos trabajando en equipo para cuidar el sueño, la nutrición, la hidratación... Una de las cosas que me han ayudado a ver si puedo o no es haber ido antes y habernos concentrado en París para que mi equipo y yo pudiésemos darnos cuenta de cómo es el recorrido, cómo trabajar la nutrición, la hidratación, las horas de sueño, para que mi mente pueda organizarlo todo correctamente. Además, yo soy una persona soñadora pero que me gusta tenerlo todo controlado. Por ejemplo, si hago una carrera de 21 kilómetros me gusta haber visto antes todo el recorrido y ser consciente de lo que me voy a encontrar.

#### –¿Tiene algún miedo?

-No le tengo miedo al día de la carrera. A lo que le tenía miedo es al camino hacia París, al trabajo que había hasta entonces. Si trabajas bien todo el camino tienes que llegar, pero la gente no se acuerda de todo el trabajo que hay detrás. Sabemos que sufriremos y todo el trabajo tiene que estar hecho antes, pero el 10 de agosto tenemos que salir a disfrutar. Allí, centrados en la estrategia y en darlo todo. Es aquel día donde todo el trabajo hecho debe disfrutarse, con dos narices.

#### —¿Qué es lo que más le está costando?

—Ahora me siento genial, pero si me lo hubiera preguntado hace un mes lo estaba pasando realmente mal, no tenía motivación e incluso pensaba en si este objetivo merecía la pena. En cambio, durante las últimas semanas, he estado disfrutando. Esperaba cada lunes para que me llegaran los entrenamientos de mi preparador para ver qué tenía que hacer. Hace un mes y medio pensaba: 'vaya palo salir a correr'. La vida son épocas y no puede estar todo a tope de motivación.

#### -Si acaba el maratón, ¿se tatuará los aros olímpicos?

-Yo creo que no, pero algo haremos.

Dos preparadores físicos, dos expertos en el sueño, un médico, una nutricionista y una psicóloga son la base del **grupo multidisciplinar** que está preparando el maratón para que Álex Roca lo pueda completar

# Un amplio equipo para llegar a París

S. FONT

ompletar un maratón necesita meses de entrenamiento, por lo que es importante tener un plan estructurado que aumente la intensidad de manera gradual y si el atleta tiene alguna discapacidad, la dificultad se multiplica exponencialmente. Para preparar la distancia que corrió Filípides en la antigua Grecia. Álex Roca se ha rodeado de un equipo multidisciplinar, compuesto por una nutricionista, una psicóloga, dos personas especialistas en el sueño y que gestionan su descanso, un médico y dos preparadores físicos. Entre todos han sentado las bases de la actividad de entrenamiento y que tuviera una mirada muy seria hacia dónde se iba. Roca ha realizado un mínimo de dos días de gimnasio a la semana para trabajar la psicomotricidad, elasticidad y, sobre todo, la técnica de carrera. También ha tenido en cuenta la compensación muscular entre el tronco superior y el tronco inferior porque, a causa de una hemiplejia los dos lados de su cuerpo, tienen una descompensación de músculo y es muy importante trabajar las dos partes de su cuerpo.

«Yo preparo el maratón en función de sus potenciales», explica Albert Casas, su preparador físico, que lo acompaña desde los 14 años. «Afortunadamente ya nos conocemos porque ya terminamos un maratón. Los factores de entorno o medioambientales son importantes: el recorrido, desplazarnos hasta allí, la hora a la que se va a realizar el maratón, el aspecto de presión... Con Alex intento poner mucho el foco en el proceso. He querido que viviésemos el proceso como un éxito, que llegáramos al día de la carrera pensando que es algo muy bonito, pero que jamás tiene la importancia que ha significado los meses de preparación», añade el entrenador.

Al equipo de Roca, lo que más le preocupa es tener un correcto control de la hidratación y la nutrición durante la carrera, ya que no puede tomar sólidos ante el riesgo de atragantarse, como le pasó durante el maratón de Barcelona. «Es fundamental. Para todo el mundo y en su caso en especial. Ya tiene una experiencia mala con una deshidratación cuando estaba corriendo una Titan Desert. Es lo que nos tenemos que tomar muy en serio. Ya es algo que conocemos, que hemos prac-

ticado y tenemos las herramientas para cubrirlo», explica Casas, que también destaca los puntos fuertes de su pupilo: «El coco de Álex es muy fuerte. Si él está bien, si está en las condiciones y tiene la temperatura corporal correcta, si no se sobrecalienta, su coco va a donde él quiera. Es una de sus grandes virtudes».

Su preparador físico le diseñó un plan de entrenamiento clásico, adaptado a sus necesidades. «Hubo fases, momentos en los que estuvo más metido y otros en los que necesitó descanso. La exigencia de un entrenamiento riguroso, que implica entrenamiento todos los días de la semana, incluso en dobles sesiones, que a veces implica hacer muchas pruebas... En el primer bloque hicimos seis medias maratones... A veces la cabeza y el cuerpo pedían descanso», relata Casas.

A mediados de junio ya empezaron a preparar las distancias un poco más largas. Y la última vez que corrió 20 kilómetros estaba todo el equipo al completo para comprobar todos los parámetros y extraer conclusiones: «Tuvo descanso y su fase de recuperación. Después empezamos una fase de unas tres semanas que era muy importante y muy exigente, siempre que se asimilara bien. Pero si no era así nos íbamos adaptando sobre la marcha. Fue una etapa exigente, de gimnasio combinada con técnica de carrera y muchos kilómetros: entre 50 y 70 semanales. Fue el bloque de base para preparar la parte física y mental. Luego bajamos la carga para llegar a París con la máxima energía posible».

A mediados de julio todo el equipo pasó varios días en París para preparar hasta el último detalle. «Hemos estudiando hasta las dosis de café que puede tomar para que rinda adecuadamente pero no perturbe su descanso y evitar que tenga algún episodio de epilepsia», desvela Casas.



Albert Casas diseña y supervisa la preparación física de Álex Roca // MIQUEL MUÑOZ

#### BALONCESTO MASCULINO

| Francia - Canadá   | 82-73  |
|--------------------|--------|
| Alemania - Grecia  | 76-63  |
| Serbia - Australia | 95-90  |
| Brasil - EE.UU.    | 87-122 |

Francia dio la sorpresa al ganar a Canadá, selección dirigida por Jordi Fernández.

#### **BALONCESTO FEMENINO**

| España - Bélgica   | 14.30 |
|--------------------|-------|
| Alemania - Francia | 18.00 |
| Serbia - Australia | 11.00 |
| Nigeria - EE.UU.   | 21.30 |

Liderada por Meesseman, Bélgica, rival de España, es la vigente campeona de Europa.

#### **BALONMANO MASCULINO**

| España - Egipto     | 9.30  |
|---------------------|-------|
| Alemania - Francia  | 13.30 |
| Dinamarca - Suecia  | 17.30 |
| Noruega - Eslovenia | 21.30 |

España juega hoy los cuartos con el equipo africano que entrena Juan Carlos Pastor.

### Hockey

La selección española masculina perdió ayer 4-0 en semifinales ante un efectivo y muy superior Países Bajos, y peleará por el bronce mañana frente a India, que fue derrotada por Alemania (3-2).

#### Jenni Hermoso

«Que te meta cuatro goles un equipo que, para mí, no juega al fútbol... Pero bueno, queremos el bronce»

#### Montse Tomé

«Era una competición con muchos partidos y hemos elegido lo que pensábamos que nos acercaba a ganar»

te desubicada. Su balance ofensivo se limitó a un trallazo de Hermoso que resolvió bien Lorena.

Se vieron caras larguísimas al enfilar el vestuario. El cambio tras el descanso debía ser radical si quería tener una mínima opción. Ni siquiera servía de referencia la remontada ante Colombia, porque allí el juego no fue tan desastroso. Lo primero que hizo Tomé fue retocar su once. Alexia siguió en el banquillo, pero entraron Athenea y Oihane relevando a Olga Carmona y Eva Navarro. El desbarajuste continuó. Laia y Paredes se molestaron entre ellas para regalar otro balón envenenado a Priscilla, pero la número 19 de Brasil siguió siendo una aliada. También Ludmila se topó con Cata, ya sin máscara, en su intentó por rematar a la campeona del mundo.

Solo había una esperanza, y es que a las americanas se les agotase la pila. Los veinte metros que retrocedió Brasil los aprovechó la balear para soñar con una heroicidad. Pero entre las pérdidas de tiempo de la portera amarilla y la precipitación propia, las ocasiones no terminaban de llegar. A cambio llegó el tercero de Brasil en un contragolpe. Adriana estrelló la pelota en el larguero, pero la lentitud de la defensa española le dio una segunda oportunidad de remate que no desaprovechó.

Solo ahí saltó al campo Alexia, responsable de esa intentona a la desesperada que casi sale bien. La 'canarinha' se marcó en propia puerta y en las dos jugadas siguientes Putellas lanzó dos trallazos, uno contra el larguero y otro despejado por Lorena. El arrebato se frenó en seco en el enésimo contragolpe brasileño, con el cuarto gol obra de Kerolin. Los quince minutos que prolongó la árbitra sirvieron para que Salma anotara un segundo gol del todo insuficiente.

#### **FÚTBOL MASCULINO** España - Francia Viernes 18.00h

#### **FÚTBOL FEMENINO**

| EE.UU Alemania  | 1-0 |  |  |
|-----------------|-----|--|--|
| Brasil - España | 4-2 |  |  |



Jennifer Hermoso se lamenta durante la semifinal ante Brasil en Marsella // EFE

# Repaso olímpico a España

La selección femenina peleará por el bronce después de ser arrollada en la semifinal por Brasil

JAVIER ASPRÓN ENVIADO ESPECIAL A PARÍS



España, tantas veces jugando con fuego, acabó por quemarse en estos Juegos. La selección, gran favorita al oro, tendrá que conformarse con pelear por el bronce después de ser arrollada por Brasil durante ochenta minutos de la semifinal. La campeona del mundo solo reaccionó en un furibundo arreón final, pero el travesaño y la portera detuvieron a Alexia. Fue una derrota dolorosa de la que tendrá que reponerse rápido, pues se le adelanta al viernes la batalla por el podio. Será por la tercera posición y ante Alemania, tres horas antes de que los chicos disputen el oro con Francia.

La exigencia física del torneo olímpico terminó por pasar factura al equipo de Montse Tomé, con muchos cambios en el once respecto a lo que tenía acostumbrado la seleccionadora. EstaBRASIL

**ESPAÑA** 

#### BRASIL

Lorena; Laure Costa (Kerolin, 77), Tarciane, Thais; Ludmila (Adriana, 56), Angelina (Duda Sampaio, 56), Yaya, Yasmim; Jheniffer (Ana Vitoria, 69); Gabi Portilho y Priscila (Gabi Nunes, 77). **ESPANA** 

Cata Coll; Ona Batlle, Paredes (Aleixandri, 52), Laia Codina (Alexia, 77), Olga Carmona (Oihane, 45); Abelleira (Patri Guijarro, 64), Aitana, Jenni Hermoso; Eva Navarro (Athenea, 45), Mariona y Salma. GOLES

1-0. m.6: Paredes (p.p.); 2-0. m.45+4: Gabi Portilho; 3-0. m.72: Adriana; 3-1. m.84: Duda Sampaio (p.p); 4-1. m.90+1: Kerolin; 4-2, m.90+12: Salma.

Rebecca Welch (Gran Bretaña). Amonestó a Gabrielle y Adriana por parte de Brasil y a Tere Abelleira y Cata Coll por parte de España.

ba Jenni, pero no Alexia. También Brasil presentó novedades en el centro del campo. Aún sin Marta, a la que el TAS no levantó la sanción por su patada a Olga Carmona en la fase de grupos, la 'canarinha' no pudo ocultar sus ganas de revancha.

Les tenían tantas ganas que su inicio de partido fue opresivo. Persiguiendo rivales por todo el campo y robando balones muy peligrosos en el medio. Así se encontró con el primer gol, ayudada

también por un error tremendo de Cata Coll, que despejó fatal un balón en su área, con la mala suerte de que golpeó en Priscilla y en Irene Paredes antes de introducirse en su portería.

Fue solo el principio de un vendaval para el que la selección no estaba preparada. La salida valiente de Brasil, aparte de inesperada, desveló todas las carencias de un equipo con síntomas de agotamiento. Apenas hubo cinco minutos de control, un breve tiempo en el que asomó Aitana y España dio la sensación de poder asentarse. Fue un espejismo, un pequeño descanso que se tomaron las de amarillo antes de volver a poner al rival a su merced.

Resultó casi milagroso que España no llegara goleada al descanso. Ludmila, de extremo diestra, desnudó una y otra vez a Olga Carmona y llevó casi todo el peligro de su equipo. Priscilla, que falló un mano a mano ante Cata Coll después de robarle la cartera a Ona Batlle, tuvo el segundo de Brasil en sus botas. Acabó siendo Gabi Portilho quien lo anotara en la prolongación del primer acto, después de un fabuloso pase desde la izquierda de Yasmin. El balón pasó por delante de medio equipo español antes de alcanzar a la delantera. La selección estaba fundida. Sin fuerza en las piernas ni ideas en la cabeza. Completamen-





Skate

La española Naia Laso, con problemas físicos, fue 7ª en la final femenina de la modalidad de Park, mientras que Julia Benedetti se quedó fuera de la cita por las medallas al ser 17ª en la fase preliminar.



Vela

Jordi Xammar y Nora Brugman lucharán hoy por medalla en la clase 470. Lograrán la plata si son segundos, o el bronce siendo cuartos. Para el oro dependen de los austriacos Vadlau y Maehr.

¿Es una barbaridad **que compitan críos de 11 años** en unos Juegos? Los expertos ven clave enseñar a disfrutar del proceso para no verse vencido por la presión

## Los niños van a París

LAURA MARTA ENVIADA ESPECIAL A PARIS



adia Comaneci realizó el ejercicio perfecto de la gimnasia artística cuando tenía 14 años. Katie Ledecky nadó el 800 más rápido de Londres 2012 con 15. Haohao Zheng no ha podido clasificarse para la final de skate park en París 2024, con 11 años. Vareeraya Sukasem, de 12 años, tampoco en la de skate street.

Los deportistas adolescentes en los Juegos Olímpicos no son novedad ni hay un límite del COI. Para algunas disciplinas, la juventud es una ventaja. El cuerpo está más fresco, más receptivo para mejorar, descansa mejor, las lesiones son menos graves, se recupera antes -Sky Brown, con una fortuna valorada en cinco millones de dólares, sufrió fracturas en el cráneo y la mano por una caída y un año después era bronce en skate en Tokio, con 13 años y 11 días-. Todo positivo. Pero también hay un componente mental que debe tenerse en cuenta para adaptarlo a estos deportistas todavía en crecimiento. Acudir a unos Juegos, se gane o se pierda, supone un factor de estrés que hay que aprender a canalizar, se tengan 20, 30 o 40 años, pero sobre todo si se compagina el deporte de élite con el colegio. Zheng se ha graduado de primaria: sumas, restas y divisiones por la mañana. Piruetas, torneos, clasificaciones por la tarde. Consecuencias de su pasión por el monopatín que se toma como un juego, pero no.

«Cada vez deportistas más jóvenes rinden a altos niveles. Se juntan las aptitudes y capacidades innatas y, sobre todo, un buen equipo que mida las cargas físicas, neurológicas y psicológicas en función de sus posibilidades, aunque no hay una máquina que controle si se está preparado o no. Por eso es muy importante la especialización temprana», comenta a este periódico Pablo del Río, psicólogo deportivo. Todos los deportistas pasan por pruebas de estrés de forma paulatina: superar etapas, desbancar competidores, la clave es el proceso: «Uno de los objetivos tiene que ser divertirse, y el segundo, que aprenda de

la competición y del día a día. Valorar solo las medallas es equivocado y absurdo. Ahí la maduración no es una cuestión de edad. Hay chavales que con 15 ya tienen recursos para manejar estas situaciones».

Tuvo el aprendizaje correcto Adriana Cerezo en Tokio 2020, plata en taekwondo con 17 años y una sonrisa. Era una oportunidad para disfrutar de un acontecimiento vital. En París, ya con 20, ha superado torneos que la han hecho adquirir herramientas para gestionar aquel estrés del inicio y este de las expectativas de su estreno hoy. «El deportista tiene que ser autosuficiente: en concentración, confianza. Afrontan situaciones con más ansiedad que el resto de la población. Pero también por experiencia y ese proceso natural de las competiciones aparecen más recursos. También para evitar una presión que no puedes controlar», continúa Del Río.

No está tan de acuerdo Linda Flanagan, entrenadora de atletismo. «El deporte es un componente maravilloso y necesario de una vida sana, pero si se apodera de una vida, no es saludable ni para los niños ni para la familia. Permitir que un niño de once años compita en unos Juegos distorsiona nuestras expectativas sobre el deporte infantil y nuestra forma de pensar sobre el lugar que ocupa el deporte en su vida».

¿Y qué dicen los deportistas? Para las skaters más jóvenes, esto se trata de un juego, de ahí los abrazos, ánimos y una mano para levantar al otro envuelto en risas, caídas que se curan con una

#### Proceso

«Uno de los objetivos tiene que ser divertirse; el otro, aprender de la competición y del día a día»

#### Individualización

«Hay que estipular cargas reguladas para la edad de maduración física, psicológica y neurológica»

tirita y un ambiente de estar en el patio del cole. Para Ban Hyojin, de 16 años, no fue un juego. «Sentí mucha presión al venir a Francia, sin mi familia y sola», admitía la surcoreana, oro en tiro por una décima ante Huang Yuting, de 17.

Debutó con 15 años Michael Phelps, y de adulto no recordaba con ilusión aquellos tiempos; la acumulación lo llevó a situaciones límite de mayor. Tara Lipinski rememora su oro en patinaje en Nagano 98 con poca simpatía: «Tenía 15 años y no contaba con la experiencia de adulto, que equilibra la presión. Los momentos más bajos fueron más graves; sentía que si no ganaba, mi carrera se acabaría», dijo en la NBC. «La presión a la que están sometidos es enorme y, a una edad temprana no se comprende del todo ni se sabe cómo lidiar con ella», recuerda Shawn Johnson, oro en equilibrio de Pekín 2008, con 16 años.

Por esto pasó Ledecky. Oro en Londres 2012, de fiesta de disfraces con pizza y refrescos con sus compañeros de secundaria días después, como si nada, pero sí. Aunque no sintió ninguna presión al lanzarse en su primera final olímpica «sin nada que perder», llegó el día siguiente: «Hice lo que pude para volver a mi universo escolar, hasta que me di cuenta de que, aunque seguía diciéndole a la gente que mi vida era la misma, no lo era. Me gustara o no, me había convertido en una figura pública, una atleta profesional con repercusión internacional. Fue un cambio enorme». asegura en su biografía. París 2024 es competición, medallas y decepciones, aunque para muchos, lo mejor es que sean solo un juego.



La china Haohao Zheng, skater de once años, durante un momento de la competición // REUTERS

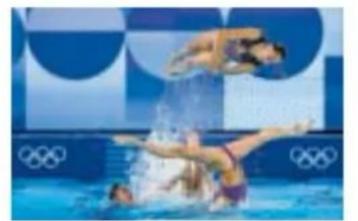

#### Natación sincronizada

España terminó ayer tercera en la clasificación. Lidera China, entrenada por Anna Tarrés, y segundo es Estados Unidos, dirigido también por una española: Andrea Fuentes. Hoy se juegan las medallas.

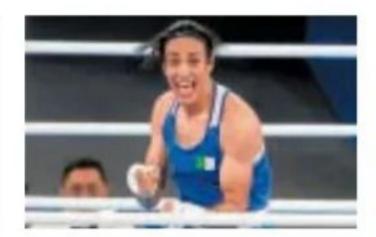

La golfista malagueña, junto a su marido,

que le hará de 'caddie' en París // ABC

#### Boxeo

La boxeadora argelina hiperandrógina Imane Khelif se clasificó para la final de su categoría (66 kg), tras imponerse con claridad en los tres asaltos de su pelea contra la tailandesa Janjaem Suwannapheng.

## Una medalla para Lucas

Azahara Muñoz, que compitió en Tokio embarazada, regresa al torneo olímpico ya como madre: «El golf ya no es la prioridad»

#### JAVIER ASPRÓN PARÍS

Después del batacazo de Jon Rahm en la última jornada, el golf femenino toma el testigo en el Golf National de Guyancourt con la presencia de dos españolas, la navarra Carlota Ciganda (34 años) y la malagueña Azahara Muñoz (36). Será la tercera presencia consecutiva para ambas en los Juegos, destacadas en el ranking nacional gracias a sus resultados en el circuito femenino de golf. Su primer objetivo pasa por mejorar los resultados tanto de Río como de Tokio, donde no pasaron del top 20, y confiar en una buena semana para, quién sabe, colarse en la pelea por las medallas. No lo tendrán fácil. Al torneo se han apuntado varias de las mejores jugadores del mundo en la actualidad, comenzando por la estadounidense Nelly Korda, la gran dominadora de la LPGA. Korda ya fue oro en Tokio y empezó esta temporada en modo arrollador, con seis victorias en sus ocho primeros torneos. Sin embargo, su rendimiento cayó en picado entre mayo y junio y no pasó el corte ni en el US Open ni en el Women's PGA. Todavía no parece recuperar su mejor nivel, por lo que se presenta una oportunidad de oro para sus rivales. Entre ellas están su compatriota Lilia Vu, la coreana Ko Jin-young, la australiana Hannah Green o la neozelandesa Lydia Ko, plata en 2016 y bronce en 2020.

«En otros deportes es muy difícil que el número cincuenta le gane al uno, pero en el golf pasa todas las semanas», explica Azahara sobre sus posibilidades. «Personalmente quiero disfrutar, jugar bien al golf y a ver dónde me lleva eso. Cada semana jugamos contra las cincuenta mejores del mundo, y eso nos ayuda. No nos asusta ni la competencia, ni la calidad de las jugadoras».

Para la jugadora de San Pedro de Alcántara, aunque afincada en Estados Unidos desde hace años, no serán

unos Juegos más, sino los primeros que afronta después de haber sido madre. De hecho, Azahara se enteró de que estaba embarazada pocas semanas antes de acudir a Tokio, lo que también convirtió esa cita olímpica en especial. «Estaba de once semanas, no lo sabía nadie todavía. Fue un poco duro porque me encontraba supercansada, hacía mucho calor... Carlota quería hacer de todo en la Villa, probar toda la comida. Y yo diciendo:, 'uff, no puedo con mi alma, no puedo comer nada....' Pero me queda ese recuerdo de competir con Lucas en la barriga».

La vida deportiva de la malagueña ha cambiado de forma drástica desde el nacimiento de su hijo. Reconoce que le fue difícil adaptar su nueva realidad a su profesión por los continuos entrenamientos, viajes... «Ha cambiado todo muchísimo. El golf ya no es la prioridad número uno, obviamente. Mi niño está por delante. Todo se complica. Entrenas con más fatiga, los desplazamientos son más difíciles... Pero a la vez estoy feliz de compartir esta experiencia con él, de llevarlo a muchos sitios. No sé cuánto más lo voy a hacer, pero de momento me está encantando».

#### El descalabro de Rahm

Por desgracia, Lucas no podrá estar en sus segundos Juegos, aunque su madre sueña con poder dedicarle una medalla. «Traerlo sonaba muy bonito, pero el viaje es largo, iba a dormir

mal... Y aquí nos quedamos en equipo. Si venía con mi madre se tenían que ir a un hotel y apenas los iba a poder ver. Al campo tampoco lo podía traer porque si me ve se quiere venir conmigo». A cambio, Azahara contará con la ayuda de su marido, el estadounidense Tim Vickers, que le hará de 'caddie' durante las cuatro rondas de las que consta el torneo. «Ya lo hizo en Río y va a ser bastante chulo», dice la malagueña, quien vivió de cerca ese descalabro de Rahm en la jornada final que le costó la medalla al de Barrika. «Vimos el sábado los últimos hoyos y toda la jornada del domingo. El golf es así. Este campo



Azahara Muñoz, en un torneo // ABC

penaliza mucho. De nuevo el golf es ahí un poco diferente. En otros deportes parece todo hecho cuando ya vas ganando. Pero aquí te viene el número uno del mundo, te mete nueve bajo par en la última ronda y no puedes hacer mucho contra eso. Todos queríamos que Jon ganase una medalla. Él más que nadie, por lo que estará más fastidiado que cualquiera. Pero lo que le pasó no es tan raro. Hasta él decía que no había jugado tan mal. Como golfistas no nos extraña tanto porque pasa muy a menudo».

#### OROS EN JUEGOS DIFERENTES

| Deportistas                   | JJ.OC |
|-------------------------------|-------|
| M. López (Cuba, grecorromana) |       |
| M. Phleps (USA, natación)     | 4     |
| A. Oerter (USA, atletismo)    | 4     |
| P. Elvstrom (Dinamarca, vela) | 4     |
| C. Lewis (USA, atletismo)     | 4     |
| K. Icho (Japón, lucha)        | 4     |

#### RANKING MEDALLISTAS

| Deportistas                  | M  | eda | llas |
|------------------------------|----|-----|------|
| M. Phelps (natación) USA     | 23 | 3   | 20   |
| L. Latynina (gimnasia) urss  | 9  | 5   | 4    |
| N. Andrianov (gimnasia) urss | 7  | 5   | 3    |
| K. Ledecky (natación) USA    | 9  | 4   | 10   |
| B. Shakhli (gimnasia) urss   | 7  | 4   | 20   |

## Mijaín López ya es el más grande

▶ El cubano, campeón de lucha grecorromana por quintos Juegos consecutivos

#### IGOR BARCIA PARÍS

128 años después de que Pierre de Coubertin alumbrara los Juegos de la era moderna, hay un deportista que se ha instalado en un lugar único al que nadie, hasta anoche, había llegado. Mijaín López, una mole cubana de lucha grecorromana, ganó en la categoría de +130 kilos al chileno Yasmari Acosta por un contundente 6-0 para convertirse en el primer olímpico en ganar el oro en cinco Juegos consecutivos. Era su reto, por eso alargó su carrera deportiva desde Tokio a París, y con el deber cumplido, el Hércules de Tacotaco puede retirarse feliz. Es el elegido. López ha logrado salir y dejar atrás a ese grupo de deportistas extraordinarias formado por Michael Phelps, Icho Kaori, Carl Lewis, Al Oerter y Paul Elvstrom, todos con cuatro preseas doradas logradas de forma consecutiva. Desde ahora, hay uno con cinco, Mijaín López.

El cubano ya se puede retirar tranquilo. Porque el camino desde que ganó en 2021 su cuarta presea de oro estuvo plagado de dudas respecto a ser capaz de llegar a París con prácticamente 42 años y muchas batallas en el cuerpo. Tras su victoria en Tokio decidió tomarse un respiro y las cosas se complicaron el pasado año, cuando falleció su padre. Fue un momento crítico, pero Mijaín decidió volver y arrancó su preparación para el reto de los Juegos.

Tras su quinto oro, Mijaín dejará de competir, pero será un referente en Cuba para las nuevas generaciones que quieran imitar a este coloso de Tacotaco. Mijaín -se iba a llamar Mijail, pero un error del responsable del registro civil de su pueblo le cambió sin querer la letra final de su nombre y así se quedó- empezó a desarrollar esa enorme constitución corriendo de niño detrás de los animales y cargando cajas de frutas y tubérculos. El deporte le alcanzó por influencia de sus hermanos Misael y Michel, quienes hacían remo y boxeo. Fue a los 10 años cuando Mijaín cambió los guantes por la lucha.

Pudo dejar pronto el deporte, porque a los 13 años sufrió una doble frac-

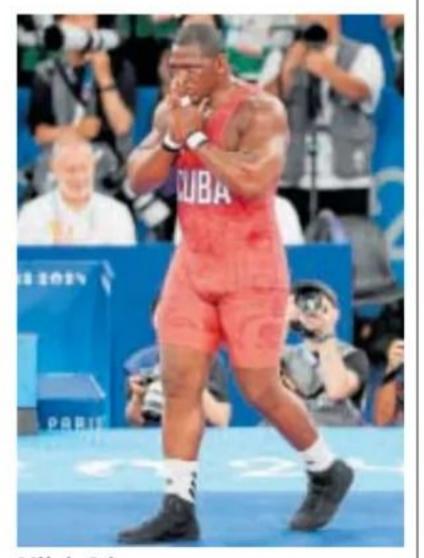

Mijaín López // EFE

tura de tibia y peroné que hizo que su padre le planteara dejar la lucha. Por fortuna para el deporte, Mijaín perseveró y aprendió las artes de la lucha grecorromana junto a su técnico de toda la vida, Pedro Val, y haciendo de 'sparring' de Héctor Melián, campeón olímpico en Barcelona en la categoría de 94 kilos. Ambos sabían que tenían un diamante por pulir en aquel chaval con un cuerpo descomunal: 1,96 metros de altura y 130 kilos de puro músculo.

En Atenas fue quinto, pero ya dio muestras de su futura grandeza. Cuatro años después, en Pekín 08, lo comprobó en sus carnes el propio campeón olímpico de 2004, Khasam Baroev. López le ganó con autoridad (6-1). Su sonrisa, que dos dientes de oro hacían brillar, iluminó el pabellón de la Universidad de Agricultura de Pekín. El luchador recibió entonces el abrazo de la esgrimista cubana Maylin González, su futura esposa, y dedicó la victoria a su familia y al pueblo de Cuba. En Londres volvió a hacerlo. Entonces fue más fácil. El estonio Heiki Nabi no pasó de ser un actor secundario en el último combate. Y en Río 2016, en plenitud de técnica y facultades, ganó su tercer oro sin encajar un solo punto en contra en sus cuatro combates. Y en Tokio, ya con 39 años, superó en la final al georgiano Lakobi Kajaia por 5-0. En los diez últimos segundos, la emoción se apoderó del escenario, cuando Kajaia se rindió a la evidencia e hizo su particular homenaje a Mijaín López. Anoche, otra vez ganó apabullando a su rival. Un 6-0 que abre las puertas del olimpo al cubano.



CHATA FLORES · CHAMBAO · CUTI VERICAD DORIAN · EL COLUMPIO ASESINO · GINEBRAS **HOMBRES G** · KEVIN KAARL LA CABRA MECÁNICA · LA HABITACIÓN ROJA MIKEL IZAL · RADA MANCY · SIDDHARTHA TRAVIS BIRDS · TRUENO · VARRY BRAVA

#### **✓ SEPTIEMBRE**

ELEM · ENJAMBRE · JIMENA AMARILLO **ILEGALES** · KIKO VENENO · KINKY LA PEGATINA · LOS AUTENTICOS DECADENTES LEÓN LARREGUI · LOS PLANETAS · MIRANDA! NIÑOS DEL BRASIL · PORTER · RAYDEN ROSIN DE PALO · RUFUS T. FIREFLY · SFDK STANDSTILL · TRIÁNGULO DE AMOR BIZARRO





#### Piragüismo

El K4 500 español femenino se clasificó directamente para la final, mientras que el K4 500 masculino, los C2 500 masculino y femenino, los dos K2 500 masculinos y el K2 500 femenino se metieron en semifinales.



#### Natación aguas bravas

Las españolas Ángela Martínez y María de Valdés, que mañana participarán en la prueba de 10 kilómetros, no pudieron entrenarse ayer en el contaminado río Sena. Los organizadores no dieron ninguna explicación.



Peter Stens, ante su obra que trata de inmortalizar el voley-playa de París 2024 // ABC

El hombre que solo tiene una imagen de la Torre Eiffel. El artista Peter Stens pinta durante los partidos la esencia del voley-playa en un cuadro desde las gradas del estadio

## El pintor del voley-playa

MARTA SAN MIGUEL ENVIADA ESPECIAL A PARÍS



uando termina el primer set del partido de voley-playa, buena parte de la grada se gira hacia la tribuna de prensa; esa zona a la que habitualmente nadie mira (y que nunca sale en la tele) porque sería dar la espalda a la Torre Eiffel. Sin embargo, los espectadores lo hacen: sacan su teléfono y enfocan hacia arriba, hacia lo más alto, donde hay un gigantesco caballete entre las cámaras, los teleobjetivos y los portátiles abiertos de los periodistas. Sentado ante un cuadro de más de un metro de alto por casi otro tanto de ancho, un hombre con gorro de paja sostiene en el aire un pincel. «Si

esperas unos segundos, te respondo encantado, pero déjame ahora que...», y deja la frase a medias con la mirada fija. El pincel es un insecto que no sabe en qué flor posarse. No tiene prisa, tampoco la gota de sudor que le cae por la sien hacia el cuello. Son las seis de la tarde, el termómetro marca 29° bajo la sombrilla y cada vez más gente se acerca a tirarle fotos, pero él está en otro plano, ajeno incluso a la música del estadio que te abomba el esternón. Entonces el pincel se empieza a mover a cámara lenta hasta que se posa en la tabla. El rastro de pintura que deja es del tamaño de una pestaña. «Ahora sí», dice aliviado. Y se gira.

A sus 62 años, el británico Peter Spens tiene un aire despistado, con arrugas marcadas en la frente de mirar atento y los ojos tan claros que la luz de París le hiere y los encoge, los achica. «Encantado de conocerte», dice, y sin soltar el pincel desliza sobre la mesa varios sobres en los que se lee: «Rio 2016», «London 2012». Ahí empezó todo, en la capital de su país. Desde entonces, ya suma tres citas olímpicas pintando al óleo la esencia del juego por encargo de la Federación Internacional de voley. «¿Eres española?», y ante la respuesta, saca del sobre de Río un catálogo en el que se ve un partido en la playa de Copacabana. «Esta es la pareja española», dice seña-

Ya suma tres citas olímpicas pintando al óleo la esencia del juego por encargo de la federación internacional lando la imagen, y mira hacia la arena donde está la Liliana Fernández de carne y hueso, que acaba de salir a la pista con Paula Soria para jugar ante las suizas el segundo y último set de su carrera deportiva.

Spens empezó a pintar este cuadro el primer día de los Juegos. Primero dibuja a lápiz las líneas de perspectiva (los ángulos de las gradas, la pista, la puntiaguda torre al fondo, orgullosa como la nariz de una actriz francesa). Después, llegarán los colores. Se fija en las gradas, que se transforman y cambian con cada partido, pero él reproduce la «esencia» de un deporte que sucede a velocidad de vértigo; como todo hoy en día, en realidad. «No pinto algo concreto porque esto es mucho más que una imagen única», y levanta un poco el ala del sombrero para implicar el paisaje, lo onírico que retumba en las gradas portátiles cuando patean el suelo los 14.000 espectadores al ritmo que les marca la coreografía del 'speaker'. De todas las sedes olímpicas de postal que tienen los Juegos de París, esta es la que más le gusta, dice, con la Torre Eiffel de fondo transmitiendo con su altura una idea esperanzadora y a la vez acomplejante.

Ante el calendario olímpico, que te obliga a dividirte como si fueras una célula, al lado del lienzo de Peter Spens hay un choque de ritmos: mientras él pasa 14 horas al día pintando una única imagen, la tecnología permite que los espectadores saquen cientos de fotos y asistan a la vez a varias disciplinas, de hecho, es habitual que mientras ven la competición que tienen delante saquen su móvil para ver la natación de Léon Marchand, los saltos de Duplantis, la gimnasia de Biles. Lo que coincida. En ese exceso por verlo y fotografiarlo todo, que tiene algo de síntoma social, el pincel de Spens es la victoria del detalle, del tiempo lento, de la contemplación física y básica. Y qué mejor lugar para hacer honor al valor de contemplar con lentitud la belleza que a orillas del Sena, donde el Impresionismo revolucionó la historia del arte a finales del siglo XIX. Aquellos franceses pasaron de copiar la realidad, a capturar la esencia del instante en cuadros pintados con pequeños brochazos, con puntos, con nebulosas de color, con trazos diminutos que pueden ser la luz sobre un nenúfar de Monet o una botella metálica de agua, o las gorras con visera, o las palmas de las manos levantándose a la vez cuando solo queda un punto para ganar el set y el partido, o las manos cubriéndose las caras de derrota, o las lágrimas de la jugadora española en su despedida. Todo eso cabe en un trozo de pintura del tamaño de una pestaña. Solo hay que tener tiempo para verlo.

obras de caridad a favor de los aquejados de enfermedades incurables

#### **HORÓSCOPO**

Aries

No te faltará la compañía de personas queridas en estos momentos complicados, pero tendrás que ser tú quien resuelva la papeleta.

#### Tauro (20-IV al 20-V)

Después de los acontecimientos de los últimos días te costará mucho volver a la rutina, pero no te queda más remedio. Aprovecha el tiempo libre.

#### Géminis (21-V al 20-VI)

Tu espíritu necesita más unión con tu ámbito familiar. Sólo los tuyos te pueden prestar la ayuda que ahora necesitas, el apoyo que otros te niegan.

## Cáncer

Estás en disposición de sacar lo mejor de ti y compartirlo con los demás. Te sientes muy feliz de que quienes te rodean te aprecien.

(21-VII al 22-VIII) No te dejes llevar por los celos, controla tus reacciones porque puedes cometer errores importantes. Debes confiar un poco más en las personas.

En el amor muestras tu faceta más apasionada, porque vives la relación de manera muy intensa. No caigas en la tentación de exigir demasiado a tu pareja.

Tienes la sensación de que pierdes el tiempo en el trabajo, quizá porque no utilizas los métodos adecuados. Estudia bien cuál es el mejor camino a seguir.

## Escorpio

Tu sentido práctico de la vida te será hoy útil a la hora de solucionar problemas en casa. Con un poco de sentido común resolverás situaciones incómodas.

## Sagitario

La seguridad económica es un objetivo, al menos de momento, muy complicado para ti. Tienes que aprender a vivir en medio de la inseguridad.

## Capricornio (21-XII al 19-1)

Vigila muy de cerca tu presupuesto, casi sin darte cuenta te estás pasando de la raya y queda todavía mucho mes por delante.

## Acuario

las castañas del fuego.

El trabajo es hoy una importante fuente de satisfacciones, tanto por el dinero que puedas llegar a ganar como por los pasos que avanzas.

Con un poco más de decisión ninguno de tus objetivos se te resistirá, pero si permaneces a la espera, nadie va a sacarte

#### Hoy en España

#### Precipitaciones en el norte

Cielo nuboso en el litoral cantábrico con precipitaciones débiles durante la jornada. En el Maestrazgo, durante la tarde, tormentas localmente intensas. En el Pirineo central, posibilidad de alguna tormenta aislada. En el resto, cielo despejado. Temperaturas muy elevadas en el valle del Guadiana y Guadalquivir, con máximas que podrán superar los 40 °C. Predominio de viento de componente oeste o suroeste en la gran mayoría del territorio; siendo del norte flojo a moderado en el litoral norte peninsular y con régimen de brisas marinas en el Mediterráneo.

Santa Cruz de Tenerife

Hoy en Madrid

Despejado Variable



**Embalses** 

Hoy resto del mundo





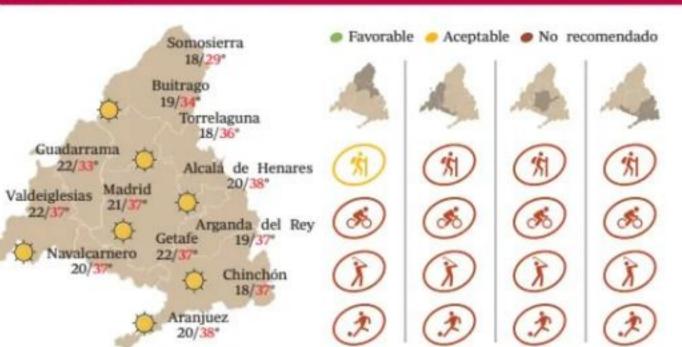

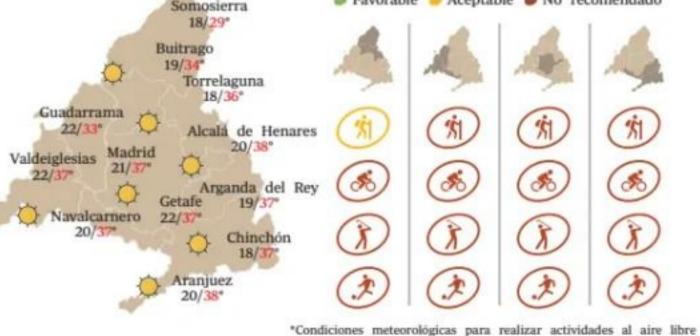



| Ayer en Esp | рапа |      |     |     |               | °C<br>T.mín | *C<br>T.má |     | via Viento |
|-------------|------|------|-----|-----|---------------|-------------|------------|-----|------------|
| La Coruña   | 17.9 | 22.1 | 1.4 | 22  | Murcia        | 24.5        | 38.7       | 0   | 17         |
| Alicante    | 22.8 | 32.5 | 0   | 16  | Oviedo        | 18.7        | 26.1       | 0   | 15         |
| Bilbao      | 20.8 | 26.8 | 0.7 | 1.3 | Palencia      | 14.9        | 33.6       | 0   | 12         |
| Cáceres     | 21.4 | 37.7 | 0   | 15  | Palma         | 24.9        | 31.2       | 0   | 13         |
| Córdoba     | 20.0 | 39.3 | 0   | 18  | Pamplona      | 18.9        | 31.2       | -   | 36         |
| Las Palmas  | 22.2 | 24.6 | 0   | 28  | San Sebastián | 22.9        | 26.5       | 0.1 | 14         |
| León        | 12.9 | 31.1 | 0   | 17  | Santander     | 20.5        | 25.6       | 0   | 14         |
| Logroño     | 19.2 | 33.9 | 0   | 17  | Sevilla       | 21.7        | 36.6       | 0   | 24         |
| Madrid      | 20.3 | 38.8 | 0   | 21  | Valencia      | 23.8        | 33.7       | 0   | 22         |
| Málaga      | 23.6 | 30.7 | 0   | 10  | Zaragoza      |             | -          |     |            |

LLuvia

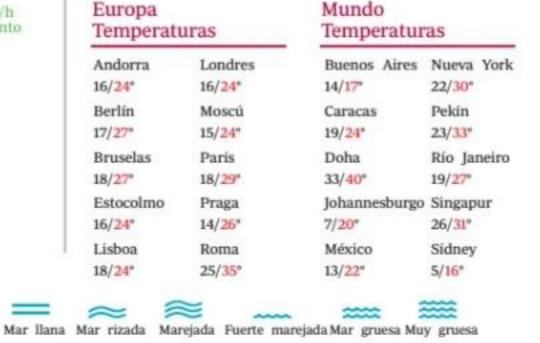

#### Suscribete ya a

Chubascos

Nuboso



Y disfruta de una navegación ilimitada en abc.es





#### HOY, santos Cayetano de Thiene. Afra de Augsburgo, Donato de Arezzo Y Miguel de la Mora



# Plazas escuela' en vez de coches: Madrid borra los puntos negros en los coles

- La capital invierte 3 millones en eliminar el tráfico en los accesos y crear zonas verdes y de juegos más seguras
- Desde 2020, el ayuntamiento ha reformado y mejorado la seguridad vial en la entrada de 320 centros educativos

ALBA GARCÍA MADRID

ntre uniformes, risas inocentes y pasos rápidos, María, de cinco años, se marchaba a casa tras finalizar su horario escolar en el colegio Montealto, en el barrio de Mirasierra (Fuencarral-El Pardo). En un abrir y cerrar de ojos todo cambió. Tras salir del centro, fue arrollada de forma accidental por una conductora que también iba a recoger a sus hijos. Pese a luchar por su vida durante unos minutos, falleció. Este suceso conmocionó a la comunidad educativa y abrió el debate de la seguridad en los entornos escolares. Desde entonces, el Ayuntamiento de Madrid ha intervenido en 320 colegios de la ciudad para eliminar los puntos negros. Pero, este verano se va a dar un paso más allá para eliminar el peligroso tráfico de paso y convertir los accesos en plazas verdes.

En concreto, según ha podido saber ABC, se va a intervenir en cuatro centros escolares, donde se van a plantar árboles, instalar bancos y lugares de juegos infantiles. Con esto, se conseguirá apartar a los coches de las zonas más cercanas a las salidas de las aulas y llenar de entretenimiento estos espacios para que los niños no se acerquen a la calzada y esperen jugando la llegada de sus responsables.

Con una inversión de 2,9 millones de euros, el ayuntamiento reformará los accesos de estos cuatros centros, realizando un estudio particular de cada uno de ellos. Cada entrada cuenta con sus peculiaridades y posibilidades de reforma atendiendo a las características de la localización y la forma urbanística de las vías. Así, se debe estudiar caso por caso los entornos escolares para crear el mejor espacio, conformado en base a la seguridad y protección de los ciudadanos.

Los trabajos consisten, según explicaron desde el Área de Obras y Equipamientos, en la renovación y adecuación de las aceras y vías peatonales, la remodelación de los accesos y la supresión de barreras arquitectónicas. Todo ello, acompañado de una mejora de la calidad ambiental.

El acceso al colegio Hermanos Pinzón del distrito de Latina es una de las obras que ya se han comenzado a realizar. El centro cuenta con edificio para Infantil y otro para Primaria, separados 400 metros entre sí, lo que obliga a cruzar calles y aceras para llegar al otro bloque. La superficie total de actuación es de 4.660 metros cuadrados en las calles de Calamón y la Azor.

En este caso, se ampliarán las aceras y se templará el tráfico, aumentando los lugares de estacionamiento y creando 'plazas escuela' en ambas calles. Así, se modificará el trazado lineal de las calzadas para reducir la velocidad de los vehículos en las cercanías de los centros. Se generarán pasos elevados y se señalizarán las calles tanto vertical como horizontalmente como calle escolar.

#### Aparcamiento indebido

La calzada de la calle de Calamón se ampliará hasta los 4,5 metros por tratarse de una calle en fondo de saco para permitir el cruce de dos vehículos. Por último, se propone un nuevo paso peatonal en la calle de Villaviciosa para poder acceder de manera segura a la parada del autobús y se harán obras en la pavimentación e iluminación. El proyecto incluye la instalación de nuevo mobiliario urbano compuesto por bancos, una fuente, aparcabicicletas; la plantación de 25 nuevos árboles y una serie de juegos infantiles sobre caucho o arena, como una cama elástica, muelles y un tobogán. El importe de la actuación es de 769.000 euros y los trabajos se extenderán hasta el primer trimestre de 2025.

La calidad ambiental y la falta de espacio para generar plazas estacionales es uno de los problemas de re-



forma de la fachada del CEIP República de Colombia, en el distrito de Carabanchel. Frente a él se encuentra la Escuela Infantil Los Títeres. Para mejorar su accesibilidad, se ampliará la acera de la calle Ancíu adyacente al colegio y se configurará una 'plaza escuela' en el espacio de acceso al CEIP y la escuela infantil mediante pavimentos de adoquín de diferentes tamaños, parterres y bancos que permiten el encuentro de las familias e impiden el aparcamiento indebido. También, se crearán dos nuevos pasos de cebra en la calle Anciu y se reordenarán los contenedores de residuos. Por último, se establecerá un nuevo paso semaforizado en la avenida de Abrantes.

Todo esto incluye nuevas instalaciones de mobiliarios urbano, como



recreación del acceso al centro



#### UNIÓN DE EDIFICIOS EN LATINA

Arriba, recreación del acceso a CEIP Hermanos Pinzón; a la derecha estado actual de la entrada al centro

bancos, fuentes, aparcabicis, la plantación de 13 nuevos árboles y la instalación de parterres para frenar el tráfico. El importe total de la actuación es de 372.000 euros y los trabajos durarán hasta el primer trimestre de 2025

Con cuatro accesos y sin ninguna zona infantil ni verde cercana, se encuentra el CEIP Menéndez Pelayo (Arganzuela). Por ello, el objetivo de los trabajos es lograr un espacio accesible, que propicie el encuentro entre las familias. Las medidas propuestas se basan en la peatonalización de la calle de Murcia, entre las calles de Rafael de Riego y Méndez Álvaro, para que funcione como extensión del patio escolar. Además, se creará un paseo central con alineaciones de parte-

> rres en las que se intercalan espacios estanciales y zonas de juegos. De esta forma, se mantendrá, un espacio libre central para el acceso

> > de vehículos de emergen-

cia.

En la calle de Rafael de Riego, con el fin de reducir la cantidad y velocidad de los vehículos, se reducirá el ancho de carril existente y se modificará el trazado lineal de la calzada. En su recorrido, se generará una banda de alcorques que incluyen 10 nuevas plantaciones, mobiliario urbano y zonas de entretenimiento con una cama elástica, semiesferas de caucho, muelles y un balancín. El importe total de la actuación es de

957.000 euros y los trabajos se extenderán hasta el primer trimestre de 2025.

De los cuatro proyectos en pie, solo uno queda comenzar uno de ellos: la reforma del acceso CEIP Ramón María del Valle-Inclán en la calle de Alconera. Para entrar al centro, los alumnos deben pasar por una calle en fondo de saco con aceras estrechas y en la que habitualmente aparcan vehículos de forma indebida. Esta vía se conecta a través de un espacio peatonal sin árboles ni mobiliario con unas plazas comerciales concatenadas con un gran número de alcorques vacíos, escalones sueltos y falta de mobiliario. En este caso, se va a transformar una superficie de 6.250 metros cuadrados.

#### Cama elástica y toboganes

Así, para dotar de seguridad la calle y aledaños, se buscará la geometría con los edificios contiguos. Se generará un borde comercial con pavimentación de losa de hormigón de 60x40 centímetros adyacente a los edificios y unas áreas estanciales de adoquín, jabre y parterres. Se reharán las escaleras de conexión con la calle de Alconera para crear un mayor espacio entre la calle y las plazas y se proyectará una rampa en el extremo para dar accesibilidad a la misma.

El fondo de saco se peatonalizará. Por último, se actuará sobre los pasos de peatones en la intersección de la calle de Alconera con la calle de Alberique y se dibujará un nuevo paso de peatones elevado frente a la instalación deportiva existente en la calle de Alconera. Todo esto viene acompañado de nuevos bancos, cama elástica, toboganes y 32 nuevos árboles. Para esta intervención, que durará hasta principios de 2025, se destinarán 794.000 euros.

#### ZONAS VERDES EN ARGANZUELA

Arriba, recreación de la entrada al CEIP Menéndez Pelayo, ya sin coches, con bancos y zonas de juego; y arriba a la derecha, el estado actual del acceso al centro escolar, con un carril de tráfico y dos líneas de aparcamiento

#### SAP ESPAÑA SISTEMAS APLICACIONES Y PRODUCTOS EN LA INFORMÁTICA, S.A. (sociedad absorbente)

SYBASE IBERIA, S.L.U. (sociedad absorbida)

De conformidad con lo previsto en el artículo 10 del del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, por el que se transpone la Directiva de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles (en adelante, "RDL 5/2023"), se hace público que la Junta General de Accionistas de la sociedad SAP ESPAÑA SISTEMAS APLICACIONES Y PRODUCTOS EN LA INFORMATICA, S.A., en ejercicio de sus competencias, y mediante el procedimiento previsto en el artículo 53 del RDL 5/2023, ha aprobado con fecha 6 de agosto de 2024 la operación de fusión en virtud de la cual la sociedad SYBASE IBERIA, S.L.U. (la "Sociedad Absorbida") será absorbida por la sociedad SAP ESPAÑA SISTEMAS APLICACIONES Y PRODUCTOS EN LA INFORMÁTICA, S.A. (la "Sociedad Absorbente"), adquiriendo ésta última por sucesión universal la totalidad del patrimonio de la Sociedad Absorbida, la cual se extinguirá sin liquidación. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del RDL 5/2023, se hace constar el derecho que asiste a los socios y a los acreedores de las sociedades participantes en la fusión de obtener en los respectivos domicilios sociales el texto integro del acuerdo adoptado y de los balances de fusión.

En Madrid, a 6 de agosto de 2024
D. Claudio Andrea Stefano Marino y D. Carlos Filipe
Pires de Gouveia Correia de Lacerda, en su condición
de Administradores Solidarios de SAP España Sistemas
Aplicaciones Y Productos En La Informática, S.A. y D.
Jesús Alfonso González Linaje y Dña. Leticia Alejandra
Macciardi, en su condición de Administradores
Mancomunados de Sybase Iberia, S.L.U.

#### AYUNTAMIENTO DE ALPEDRETE URBANISMO

El Ayuntamiento de Alpedrete en sesión plenaria del 18 de julio de 2024, adoptó acuerdo de aprobación inicial del PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA.

Dicho acuerdo será objeto de publicación en el BOCM, a efectos de presentación de alegaciones y sugerencias por el plazo de 1 MES.

La documentación del PGOU será puesta de manifiesto en la web municipal a través del siguiente enlace https:// ow.ly/gecK50SP0so, y en la Sede Electrónica.

Alpedrete, a fecha de firma electrónica. El alcalde presidente.



#### Ofrece una Misa

por tus seres queridos

La celebrará un sacerdote en un país de necesidad.

Intercederás por los tuyos y ayudarás a sacerdotes sin recursos para sostener a la Iglesia en el mundo.

ofreceunamisa.org

91 725 92 12

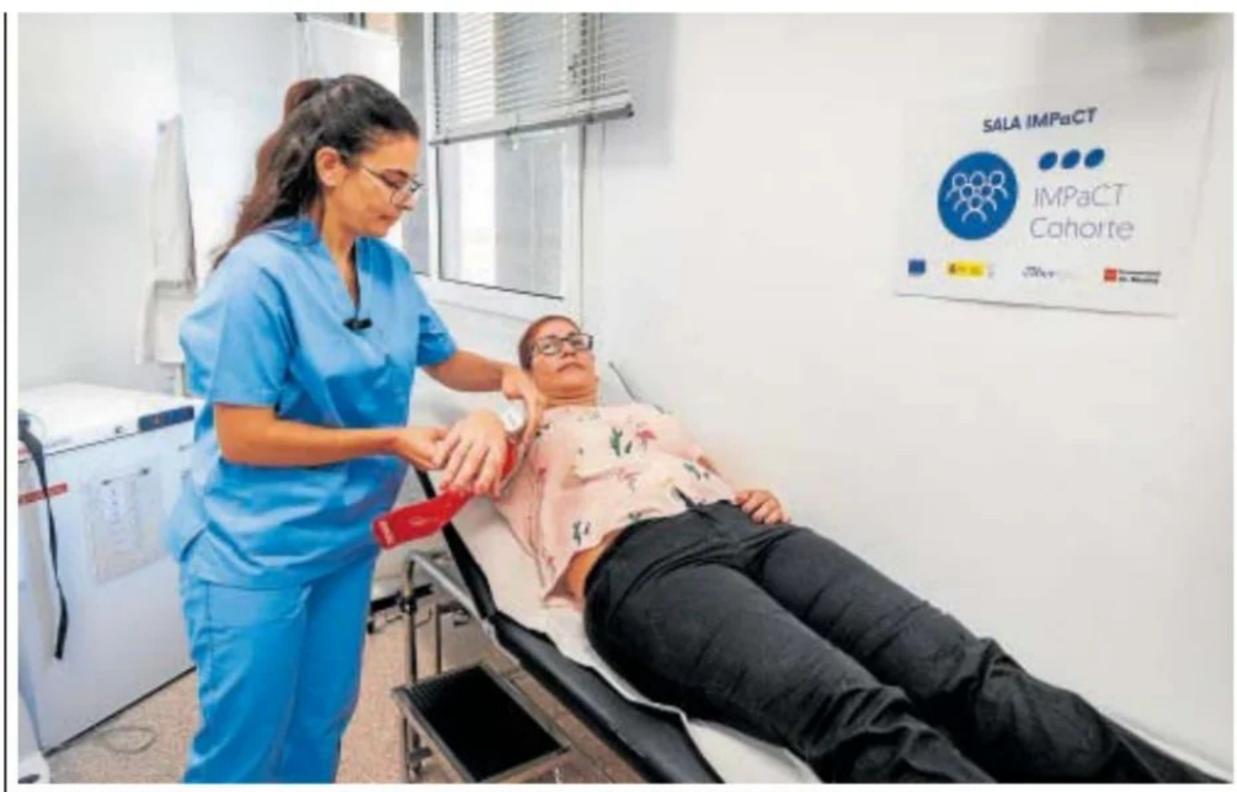

Una sanitaria atiende a una paciente en el centro de salud de General Ricardos // TANIA SIEIRA

# Sanidad ofrece sueldos de 76.000 euros y dietas para captar médicos que se fueron al extranjero

La Comunidad inicia una campaña para paliar la situación generalizada de déficit en Atención Primaria

ÁLVARO G. COLMENERO MADRID

Atraer a los numerosos profesionales médicos que emigraron buscando una mejor oportunidad en el extranjero. Con ese objetivo, la Comunidad de Madrid ha lanzado una campaña en busca del retorno del talento nacional que desempeña su labor en otros países para nutrir a la Atención Primaria madrileña, con médicos de familia y pediatras que, en su día, por un motivo u otro, decidieron abandonar la región. Además, esta actuación, tratará de que la comunidad sea un polo de atracción para los especialistas extracomunitarios que cuenten con el título homologado para poder ejercer en nuestro país.

La campaña, señalan fuentes de la Consejería de Sanidad a ABC, surge «para que los médicos de Familia y Pediatras que están fuera conozcan las diversas medidas tanto económicas como no monetarias que se han puesto en marcha en los últimos años para fidelizar y retener a los profesionales». Aunque, según el departamento que encabeza la consejera Fátima Matute, «es imposible saber cuántos se fueron de la región», sí que reconocen que «existe un déficit generalizado de estos especialistas en los centros de salud y la Comunidad está adoptando todas las medidas posibles para atraer facultativos».

De este modo, la web institucional de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria ha incorporado información detallada de las seis remuneraciones adicionales a la que podrán acceder estos 'retornados', así como de otras medidas económicas en materia de recursos humanos que se han puesto en marcha en el primer nivel de la sanidad pública madrileña, como han señalado desde el Ejecutivo autonómico.

De hecho, apuntan que, en estos dos últimos años en los que han ejecutado el Plan Integral de la Atención Primaria, la plantilla ha crecido en 624 médicos de familia y 84 pediatras, además de haber logrado un reingreso de cuatro facultativos de medicina de familia y 12 pediatras.

En cuanto a las retribuciones con-

En los dos últimos años han logrado el reingreso de 4 facultativos y 12 pediatras con el plan integral de Atención Pimaria cretas de estímulo a la contratación y fidelización, el Gobierno madrileño añade 450 euros en la nómina mensual a los facultativos de categorías consideradas deficitarias en el Sistema Nacional de Salud. A este complemento se suma que, desde el pasado mes de mayo, se gratifica con 500 euros al personal que pasa consulta en los dispositivos con dificultades específicas de cobertura.

Además, en un futuro, contarán con mayor puntuación por mes trabajado para la bolsa de contratación, así como en las próximas ofertas públicas de empleo. Estos extras son compatibles con otros, como el turno de tarde (500 euros al mes), el mixto (300) o los que se obtienen por ejercer en el entorno rural (310). Igualmente, es compaginable trabajar en el horario contrario al habitual, gracias a las denominadas agendas de absorción de demanda de la región retribuidas con 50 euros la hora, hasta un máximo de cuatro al día.

En este sentido, el Ejecutivo autonómico recuerda que Madrid es la segunda autonomía de España que mejor retribuye a los facultativos de los centros de salud, con un salario medio al año de alrededor de 76.000 euros. Todas estas partidas se pueden sumar a otros incentivos económicos que perciben de forma ordinaria los médicos y pediatras del primer nivel de la sanidad pública madrileña. Entre ellos, la productividad variable

#### **EL SECTOR, EN CIFRAS**

624
Son los médicos de familia y 84
pediatras que se han sumado a la
plantilla en los dos últimos años.

1700 euros
Son los que puede llegar a
percibir extra un facultativo de
Atención Primaria que sea tutor.

450 euros
Son los que recibirán como complemento los médicos de categorías deficitarias en Madrid.

500 euros
Es complemento que recibe un facultativo por cubrir el turno de tarde en Atención Primaria.

anual, un complemento por Tarjeta Sanitaria asignada y otro por reconocimiento de hasta los cuatro niveles de la carrera profesional. Además, en el caso de que un facultativo de Atención Primaria sea tutor de un trabajador en formación, percibirá de 1.500 a 1.700 euros anuales por su dedicación docente hacia un especialista o dos, respectivamente.

Más allá de las económicas, la región plantea medidas para facilitar la conciliación laboral y familiar, como turnos deslizantes en caso de que la actividad del centro de salud lo posibilite, el acceso a una amplia formación, apoyo de una unidad específica para el desarrollo de proyectos de investigación y la posibilidad de incrementar y mejorar su competencia profesional con herramientas que facilitan la capacidad resolutiva, como la ecografía o la e-consulta, entre otras.

#### Contratos para los MIR

En el caso de los Médicos Internos Residentes (MIR) que finalizan en septiembre su formación, se les ofrece contratos de larga duración y un proceso de bolsa extraordinario para que puedan incorporarse a un dispositivo al término de su especialidad, tratando de quedarse con el talento recién introducido en el mercado laboral.

Además, la consejería ha recordado a los médicos extracomunitarios que tienen la oportunidad de acceder temporalmente a las categorías de personal estatutario en Medicina Familiar y Comunitaria y Pediatría al declararse especialidades deficitarias en el ámbito de los centros y organizaciones adscritos al Servicio Madrileño de Salud, siempre y cuando homologuen su título en España. «Debemos no escatimar en medios para paliar la situación de déficit», señalan. Los resultados, eso sí, «no se pueden prever a corto plazo».

Una nueva negligencia grave deja **200 hectáreas devastadas** de pasto y cultivos entre este municipio del norte de la región y la vecina localidad de Pedrezuela, sin lamentar heridos

## La chispa de una radial, posible espita en El Molar

CARLOS HIDALGO MADRID

a mano del hombre, esta vez también de manera fortuita. podría ser la causa del último incendio forestal registrado en la Comunidad de Madrid, el quinto en apenas una semana. En esta ocasión, la chispa de una radial se investiga como hipótesis principal del inicio de un fuego que, al cierre de esta edición, había arrasado 200 hectáreas, principalmente de pasto y vegetación. Las llamas se iniciaron en el término municipal de El Molar, pero realmente alcanzó más a Pedrezuela, localidad vecina, en la margen de la carretera de Burgos (A-1).

Los agentes forestales y el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil se encuentran investigando el suceso, cuyo origen quedará certificado, explican fuentes del caso a ABC, tras las primeras 48 horas posteriores a la extinción. El fuego comenzó en una parte de monte bajo, a unos 200 metros al oeste del cementerio de El Molar, de un punto limpio y de la última línea de viviendas agrupadas. Vecinos del pueblo narran a este diario que, sin embargo, por el sentido del viento que soplaba, la columna de humo y las llamas avanzaron en el sentido contrario al casco urbano; por eso, por ejemplo, se libraron los animales de una escuela de equitación e hípica también cercana al camposanto y los vecinos de la Peña la Pala, viviendas unifamiliares y exentas que pespuntean el límite con Pedrezuela. Aunque el aire cambió en distintos momentos y algunas pavesas sí cayeron en fincas cercanas al paseo del Camino de Francia, añadían los vecinos.

En principio, fuentes del caso apuntaban ayer por la tarde a un solo foco de ignición, que es donde los agentes forestales fueron colocando la señalética con la que trabajan en estos casos. En torno a ese lugar están las 200 hectáreas de perímetro asoladas.

Los servicios de emergencias solicitaron el confinamiento de esas áreas más cercanas y se cerró la carretera que une ambas localidades, conocida allí como la de las tres cuestas, porque tiene unas curvas muy pronunciadas. Cuatro dotaciones de Bomberos de la Comunidad continuaban de retén en el punto, al cierre de esta edición, aunque el peligro de que se reactivaran las llamas era prácticamente mínimo.

El fuego se dio por controlado en torno a las 10.45 de la mañana de ayer, unas 21 horas después de su inicio, informan fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid. Durante la madrugada de ayer, nueve dotaciones de Bomberos, junto con brigadas y agentes forestales, trabajaron en el remate de los puntos calientes del interior del perímetro afectado. También colaboraron maquinaria pesada y el Grupo Especial de Drones del Cuerpo de extinción regional, así como un vehículo de vigilancia.

En un principio se declaró la situación 1 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid (Infoma) por previsión de fuegos y riesgo para viviendas. Sin embargo, a las 19.15 horas se pasó a la situación operativa 0; y, alrededor de las once de la noche, ya se encontraba estabilizado y en fase de control.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, visitó ayer el paraje y agradeció a los más de 200 profesionales que trabajaron en la extinción de un incendio que calificó de «peligroso», por su cercanía a las viviendas y que afectó parcialmente a algunas explotaciones ganaderas, acabando con la vida de animales.

«La verdad es que el comportamiento [de los vecinos confinados] fue ejemplar, siguiendo todas las recomendaciones que les daban los profesionales, tanto de la Guardia Civil como los profesionales del 112 de la Comunidad de Madrid, para prestar ese servicio público tan fundamental, para preservar nuestros montes; pero también, como vimos el lunes, para poder preservar nuestras propiedades, nuestras casas, nuestras viviendas y también entender que muchísimos vecinos estaban con el alma en vilo porque veían como las llamas se podían acercar hasta sus propiedades», añadió el también portavoz del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La región continúa en riesgo máximo de incendios, por lo que toda precaución es importantísima.

#### Loeches y Tres Cantos

Con este son ya cinco los incendios forestales en una semana, con el de Loeches como el más grave. En ese municipio del sureste se quemaron 720 hectáreas, tras lo que presuntamente fue otra imprudencia: una chispa, en esta ocasión por una cosechadora en funcionamiento, se llevó también olivar, pinar y, sobre todo, pasto, sin lamentar daños humanos. Hay cuatro agricultores investigados por estos hechos. El Molar, pero en su vertiente más oriental, sufrió los estragos de otro incendio originado en un camión que circulaba por la A-1 y que destruyó 20 hectáreas.



Restos de una construcción calcinados tras el incendio de El Molar // EFE

## Una 'youtuber', lider de una red de venta de anfetaminas para adelgazar

La operación Butterfly se salda con 20 detenidos y 500.000 pastillas incautadas

CARLOS HIDALGO MADRID

La Policía Nacional, en colaboración con la Guardia Civil, ha desmantelado una red internacional que metía por el aeropuerto de Barajas pastillas que se vendían como remedios para adelgazar, pero que contenían un derivado de la anfetamina. Concretamente, sibutramina (un supresor del apetito). Fuentes del caso destacan que es la primera vez que se incautan píldoras con tan enorme cantidad de esta sustancia, el triple de lo visto hasta ahora, explica a ABC un experto de investigaciones sobre tráfico de medicamentos y dopaje de la UDEV Central. Es una de las sustancias psicoactivas más peligrosas, que va directa al cerebro y capaz de provocar la muerte y paros cardíacos. Los agentes han incautado 500.000 dosis y ha arrestado a 20 personas en Madrid, Málaga y Granada. Entre ellas, está la cabecilla, una 'youtuber' que cuenta con una clínica estética en la ciudad de la Alhambra.

El 'modus operandi' de captación de clientes era el más usado, probablemente, en la mayoría de los casos de fraudes en la actualidad: las redes sociales y sitios web. La propia líder alardeaba de los efectos extremos que tenían sobre la pérdida de grasa; en sus vídeos, decía incluso que el producto contaba con todos los beneplácitos de las autoridades sanitarias y llegaba a subir el precio conforme se acercaba el verano, es decir, cuando mucha gente comienza la famosa 'operación bikini'.

Contaba con una red de distribuidores de segundo y tercer escalón que se contaban por centenares. La veintena arrestada son los más importantes, aunque, pese a la acusación de delitos contra la salud pública, la autoridad judicial ha tenido a bien dejarlos a todos en libertad a la espera de juicio.

La mafia importaba las pastillas (en ocasiones, ya empaquetadas, y otras veces en blísters sin caja) desde Turquía, donde estaba la distribuidora, Soraya. Llegaban a Madrid por vía aérea, mediante envíos de paquetería. Así es como las ofrecían como un complemento alimenticio para perder peso y con esa apariencia. De hecho, los envases eran muy similares a los que se pueden encontrar en las farmacias

donde sí se dispensan productos reales y fiables. En los cuatro registros realizados han sido intervenidos también 200.000 euros en efectivo, además de un arma de fuego y sustancia estupefaciente.

La operación Butterfly se inició el pasado mes de febrero, cuando la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios avisó de que habían descubierto que se estaban vendiendo estas pastillas con el compuesto prohibido. Paralelamente, los investigadores detectaron que ya existían distintas denuncias de clientes que habían presentado problemas de salud por la ingesta del fraudulento producto.

Las pesquisas policiales permitieron a los investigadores conocer de manera exhaustiva el funcionamiento de la organización, logrando además identificar a la totalidad de los miembros que la conformaban. La red, amparándose en el anonimato de internet, habría aportado datos falsos para «dificultar una posible acción policial».

Todos los detenidos son españoles y la receptora de la mercancía era la falsa doctora de estética. Desde su clínica se comunicaba con los fabricantes, les facilitaban datos de personas vinculadas con la organización criminal que se encargaban de la adquisición y distribución de las pastillas.

En el aeropuerto de Barajas se interceptó una remesa, con un peso de 120 kilos, que venía en cuatro maletas con otros productos cosméticos. Además, una de las líderes de la organización criminal denunció que parte de los integrantes, mediante la estafa del nazareno, le habían dejado una deuda de 460.000 euros en la compra de este tipo de enseres. Los agentes pudieron constatar así la relación existente entre la jefa y el resto de miembros de la organización, algunos familiares de Soraya.

Finalmente, tras poner caras y nombres a la estructura de la banda y ante el grave riesgo que suponía para la salud de posibles consumidores, los agentes culminaron la investigación con la realización de cuatro registros en las provincias de Málaga, Granada y Madrid. En ellas se incautaron casi 10 kilogramos de estupefacientes, un arma de fuego, más de 500.000 pastillas, un vehículo de alta gama y 200.000 euros. Se les acusa de delitos contra la salud pública, contra los consumidores, blanqueo de capitales, estafa y pertenencia a organización criminal.



La Policía Municipal, durante el registro en uno de los tres trasteros // ABC

#### TOP MANTA

## Más de 10.600 camisetas falsas escondidas en tres trasteros

C. HIDALGO MADRID

La Policía Municipal se ha incautado de más de 10.600 camisetas de equipos de fútbol de categoría falsificadas. El alijo de productos, en los que también había otros de índole similar, estaba escondido por una mafia del top manta en tres trasteros de Palos de la Frontera y Lavapiés. Hay dos detenidos y un tercer investigado no detenido que, además, es menor de edad.

La operación Azul comenzó a principios de junio, al tener conocimiento la Comisaría Coordinación Judicial de que había una serie de personas que, con vehículos, comercializaban y almacenaban estos artículos falsificados. Según los intervinientes, en apariencia, resultaba muy complicado diferenciarlos de las prestigiosas marcas y equipos que simulaban, aunque después de cuatro lavados se deterioraban fácilmente.

De forma paralela, observaron cómo la venta de estas camisetas entre los manteros de Gran Vía y El Retiro se incrementaba. Tirando del hilo, los agentes comprobaron que la mercancía la iban moviendo de localización, siendo los almacenes dos trasteros de la calle de Bernardino Obregón y otro en Centro. El 24 de julio, a las 7 de la mañana, empezaron los registros a cargo de las Comisarías Integrales de Centro Sur y Arganzuela, que acabaron 11 horas después, con el siguiente resultado: 3.010 artículos en un trastero, en otro 1.015 v en el tercero 6.375. En el vehículo había 283. En total, 10.683 artículos falsificados. Además, intervinieron planchas de serigrafía y plantillas con caracteres alfanuméricos.

ABC MIÉRCOLES, 7 DE AGOSTO DE 2024 MADRID 47



El distrito de Centro dio ayer el pistoletazo de salida a 12 jornadas de celebración por las fiestas en honor a San Cayetano, San Lorenzo y la Virgen de la Paloma con el pregón del presidente de la Federación de Grupos Tradicionales Madrileños, Federico Gómez Villanueva // GUILLERMO NAVARRO

## Cuatro nuevas Rutas Verdes para disfrutar de la naturaleza y la historia

▶ El Consorcio Regional de Transportes propone 51 recorridos que suman un total de 900 kilómetros

S. L. MADRID

Cuatro nuevas Rutas Verdes para que los viajeros puedan conocer y disfrutar la naturaleza y la historia de la región se han incorporado ya al catálogo de recorridos con inicio y término en algún punto de la red de transporte público de la Comunidad. Con esta reciente inclusión ya son 51 caminos pedestres que suman cerca de 900 kilómetros.

En concreto, los nuevos itinerarios organizados por el Consorcio Regional de Transportes (CRTM), dependiente de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, proponen alternativas para realizar a pie o bicicleta paseos por la sierra norte madrileña.

El más corto es un circuito circular que atraviesa el municipio de Guadarrama con una longitud de 18,5 kilómetros. El segundo une la localidad serrana de Cercedilla con Guadarrama y recorre una distancia de 21 kilómetros. El tercero de los itinerarios comienza en Guadarrama y culmina en El Escorial con cerca de 30 kilómetros conectados.

La cuarta nueva propuesta une Cercedilla con El Escorial. Esta última es el camino más largo, ya que viaja a través de 32,7 kilómetros.

El programa de Rutas Verdes fue creado en 2011 por el CRTM con la edición de un Libro de Ruta que recopila recorridos por espacios urbanos o por parques bien señalizados. Desde entonces ha ido creciendo, destacando zonas no muy conocidas por los madrileños y, sin embargo, accesibles en transporte público.

#### Interconectadas

Para que el excursionista disponga de unas nociones básicas sobre el trayecto se edita un sencillo libro en formato PDF que se puede descargar, imprimir y llevar en la mochila. En este documento se ofrecen unos datos básicos sobre distancia a recorrer, parajes de interés natural o histórico o la propia dificultad de la ruta. Todos los itinerarios y sus respectivos libros están disponibles en la página web del Consorcio Regional de Transportes www.crtm.es.

Esta iniciativa ha permitido tejer una red en la que cada una de las propuestas está interconectada con al menos otra y con una gran cantidad de estaciones de Metro, Metro Ligero, paradas de bus interurbano y Cercanías. El número total de interconexiones supera los 120 puntos o cruces con infinitas opciones de hacer recorridos combinados.

## **TUS ANUNCIOS**

Publique sus anuncios en ABC por teléfono 902334556, fax 913204629/913399051 y en nuestra web www.tusanuncios.com

Cáritas Española Dona ahora: Cáritas con Turquía y Siria

00089 Bizum:

Caixabank: ES69 2100 5731 7102 0044 7605

Santander: ES44 0049 6791 7222 1601 2127

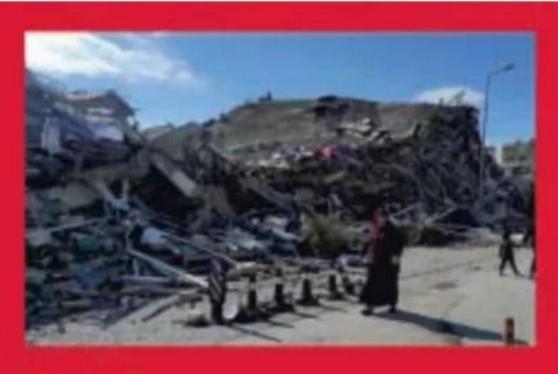

caritas.es

PARA SUS ANUNCIOS EN

ABC

- Financieros
- Comerciales
- Breves - Oficiales
- Esquelas

Teléfono

91 542 33 92

publicidad@debod.com

#### ARTISTIC METROPOL

c/ Cigarreras, 6. Tel: 915 272 792. Web: www.artisticmetropol.es

De naturaleza violenta V.O.S.E. 20.15 - 22.00 - 22.15. El buen italiano V.O.S.E. 16.00. Fuera de temporada V.O.S.E. 16.00 - 22.00. Casa en llamas, 16.00 - 18.00 - 18.15 - 20.00 -20.15. La última sesión de Freud V.O.S.E. 22.00. Los indeseables V.O.S.E. 20.15. Segundo premio. 20.15. Siempre nos quedará mañana V.O.S.E. 22.00.

#### AUTOCINE MADRID

c/ de la Isla de Java, 2. Tel: 675 744

Web: www.ticketea.com

Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda. 22.00.

#### CALLAO

Pl. Callao, 3. Tel: 902 221 622. Web: reservaentradas.com

Deadpool y Lobezno. 17.45 - 20.15 -22.45. Del revés 2 (Inside Out 2). 20.30. Gru 4, mi villano favorito. 15.45. Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda. 18.30 - 22.30.

#### CAPITOL

Gran Via, 41. Tel: 915 222 229. Web: capitolgranvia.com

Fly Me to the Moon. 21.45. Gru 4, mi villano favorito, 16.00 - 19.00. Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda. 16.00 - 19.00 - 22.00.

#### CINES EMBAJADORES

. Web: reservaentradas.com Fly Me to the Moon V.O.S.E. 22.15.

Fuera de temporada V.O.S.E. 18.05. Gru 4, mi villano favorito. 16.00 -18.00. Longlegs V.O.S.E. 20.00 -22.00. Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda. 16.10 - 20.15. Que la fiesta continúe V.O.S.E. 16.00 20.15. Regreso a Córcega V.O.S.E. 18.10. Segundo premio. 22.15.

#### CINESA LA GAVIA 3D

c/ del Alto del Retiro, s/n. Tel: 902 333

Web: cinesa.es

Deadpool y Lobezno. 16.00 - 17.00 -18.00 - 18.30 - 19.00 - 19.30 - 20.00 -20.15 - 21.00 - 22.00. Del revés 2 (Inside Out 2). 15.45 - 16.50 - 19.20 -21.50. 10 vidas. 15.50 - 18.00. Gru 4, mi villano favorito. 16.20 - 18.25 -20.45. Longlegs. 16.45 - 19.45 - 22.15. Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda. 16.30 - 17.15 -18.55 - 21.35. Twisters. 15.55 - 21.30.

#### CINESA LAS ROSAS

av. Guadalajara, 2. Tel: 902 333 231. Web: cinesa.es

Deadpool y Lobezno, 16.00 - 17.00 -18.10 - 19.00 - 19.35 - 20.00 - 21.20 -22.00. Del revés 2 (Inside Out 2). 16.15 - 17.15 - 18.55 - 21.30. Gru 4, mi villano favorito, 15,55 - 16,55 - 18,20 - 20.45. Longlegs, 15.45 - 19.20 -22.30. Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda. 16.45 - 19.15 -21.45. Twisters. 21.50.

#### CINESA MANOTERAS

av. de Manoteras, 40. Tel: 902 100

Web: cinesa.es

Bikeriders. La ley del asfalto. 22.35. De naturaleza violenta. 22.50. Deadpool y Lobezno. 15.45 - 16.05 -16.40 - 17.00 - 17.40 - 18.00 - 18.40 -19.00 - 19.40 - 20.00 - 20.40 - 21.00 -21.40 - 22.00 - 22.10 - 22.30. Del revés 2 (Inside Out 2). 15.55 - 16.50 - 18.10 -19.20 - 20.30. 10 vidas. 16.15 - 18.15 -20.15. Dogman. 16.30 - 19.10 - 22.20. El monje y el rifle. 16.05 - 18.25 -21.50. Fly Me to the Moon. 16.20 -18.40 - 21.35 - 22.05. Gru 4, mi villano favorito. 15.45 - 16.45 - 17.50 -19.10 - 20.10. Longlegs. 17.25 - 19.50 -21.55. Norberta. 22.50. Pacto de sangre. 19.20 - 21.55. Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda. 16.10 - 17.10 - 18.35 - 19.30 - 21.05. Que la fiesta continúe. 16.25. Spider-Man (2002). 20.45. Tu madre o la mía: guerra de suegras. 16.50 - 19.00 21.15. Twisters. 16.35 - 19.25 - 22.20. Un lugar tranquilo: Día 1. 22.35.

#### CINESA MÉNDEZ ÁLVARO

c/ Acanto, 2. Tel: 902 100 842. Web: cinesa.es

Bad Boys: Ride or Die. 22.25. Deadpool y Lobezno. 12.00 - 12.15 -12.30 - 12.45 - 15.45 - 16.00 - 17.00 -17.30 - 18.10 - 18.50 - 19.10 - 20.10 -21.20 - 22.00 - 22.20. Del revés 2 (Inside Out 2). 12.10 - 12.25 - 16.00 -17.10 - 18.30 - 20.05 - 21.30. 10 vidas.

12.05 - 16.05 - 18.20. Dogman. 12.05 -16.30 - 19.05 - 21.45. El castillo ambulante. 12.05. Fly Me to the Moon. 12.00 - 21.55. Gru 4, mi villano favorito. 12.05 - 15.45 - 16.45 - 17.50 - 19.35. Koati. 12.00 - 15.55. Longlegs. 12.10 - 16.55 - 20.20 - 22.45. Pacto de sangre. 21.40. Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda. 12.15 - 16.35 - 18.00 - 19.20 -20.30 - 21.45. Spider-Man (2002). 20.45 - 21.15. Tu madre o la mía: guerra de suegras. 12.00 - 15.45 -17.55 - 20.00 - 22.05. Twisters. 12.05 -19.00 - 21.50. Un lugar tranquilo: Día 1. 19.20.

#### CINESA PRÍNCIPE PÍO

P. de la Florida, s/n. Tel: 902 333 231. Web: cinesa.es

Deadpool y Lobezno. 15.45 - 16.00 -17.00 - 18.10 - 18.45 - 19.10 - 20.10 -21.20 - 21.50 - 22.20. Del revés 2 (Inside Out 2). 16.10 - 17.10 - 18.30 -21.00. Gru 4, mi villano favorito. 15.45 - 18.00. Longlegs. 17.15 - 19.45 -22.10. Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda. 16.05 - 18.25 -20.45. Spider-Man (2002). 20.20. Twisters. 19.30 - 22.15.

#### CINESA PROYECCIONES c/ Fuencarral, 136. Web: cinesa.es

Deadpool y Lobezno. 16.00 - 17.00 -18.05 - 18.30 - 19.00 - 20.00 - 21.00 -21.30 - 22.00. Del revés 2 (Inside Out 2). 15.55 - 17.10 - 18.15 - 20.40. Gru 4, mi villano favorito. 15.45 - 17.55 -20.15. Longlegs. 19.35 - 22.05. Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda. 16.20 - 18.45. Twisters. 15.50 - 22.35.

#### CONDE DUQUE AUDITORIO MORASOL

c/ Pradillo, 4. Tel: 910 524 380. Web: reservaentradas.com

Deadpool y Lobezno, 16.45 - 19.15. Del revés 2 (Inside Out 2). 16.45 -18.35 - 20.25. Del revés 2 (Inside Out 2) V.O.S.E. 22.15. 10 vidas, 16.30 -18.15. Fly Me to the Moon. 19.15. Fly Me to the Moon V.O.S.E. 21.35. Gru 4, mi villano favorito. 16.30 - 18.20 -20.10. Pacto de sangre, 17.15. Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda. 16.25 - 18.20 - 20.15 - 22.10. Siempre nos quedará mañana. 19.00. Siempre nos quedará mañana V.O.S.E. 21.15. Tu madre o la mía: guerra de suegras. 17.15 -20.00 - 21.45.

#### **EMBAJADORES RÍO**

. Web: https://cinesembajadores.es/

Casa en llamas V.O.S.E. 20.10. Deadpool y Lobezno V.O.S.E. 16.00 -17.40 - 20.05 - 22.10. Del revés 2 (Inside Out 2), 16.00 - 19.45. Del revés 2 (Inside Out 2) V.O.S.E. 22.30. 10 vidas, 16.00 - 18.00. Kinds of Kindness V.O.S.E. 21.45. Norberta. 18.30. Segundo premio. 22.15.

#### GOLEM

c/ Martín de los Heros, 14. Tel: 902 221 622. Web: golem.es

Blondi. 22.30. Del revés 2 (Inside Out 2) V.O.S.E. 16.10. El cielo rojo V.O.S.E. 16.10. Kinds of Kindness V.O.S.E. 16.30. Las jaurías V.O.S.E. 18.15 - 22.30. Matronas V.O.S.E. 16.10 - 18.15 - 20.20 - 22.30. Nuestro día V.O.S.E. 20.20. Que la fiesta continúe V.O.S.E. 18.15 - 20.20. Regreso a Córcega V.O.S.E. 19.30 -

#### MK2 PALACIO DE HIELO

c/ Silvano, 77. Tel: 914 061 785. Web: reservaentradas.com

Deadpool y Lobezno, 16.20 - 17.20 -18.00 - 19.00 - 20.00 - 20.40 - 21.40 -22.40. Deadpool y Lobezno V.O.S.E. 16.50 - 19.30 - 21.00 - 22.10. Del revés 2 (Inside Out 2). 16.15 - 18.15 - 19.00 -20.15 - 22.15. 10 vidas. 16.00 - 18.00 -20.00. Dogman. 17.00 - 19.20. Dogman V.O.S.E. 21.40. Fly Me to the Moon. 18.00 - 22.50. Gru 4, mi villano favorito. 16.30 - 17.30 - 18.30 -20.30 - 22.30. Longlegs. 16.20 - 18.30. Longlegs V.O.S.E. 20.35 - 22.40. Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda. 15.55 - 16.55 -18.00 - 19.00 - 20.05 - 21.05 - 22.10. Que la fiesta continúe. 16.45 - 21.00. Spider-Man (2002). 20.30. Tu madre o la mía: guerra de suegras. 17.00 -18.50. Twisters. 19.30 - 22.00. Twisters V.O.S.E. 22.00.

#### OCINE URBAN CALEIDO

, Web: www.ocineurbancaleido.es/

Bad Boys: Ride or Die. 22.15. Deadpool y Lobezno, 16.00 - 16.30 -17.00 - 17.45 - 18.30 - 19.00 - 19.30 -20.15 - 21.00 - 21.30 - 22.00 - 22.45 -19.15 - 20.30 - 21.45 - 22.30. Del revés

2 (Inside Out 2). 18.45 - 20.45 - 15.45. 10 vidas, 15.45 - 17.30, Gru 4, mi villano favorito. 15.50 - 17.30 - 20.15 -16.30 - 18.30. Longlegs. 16.30 - 18.30 -20.30 - 22.30. Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda. 16.30 -16.45 - 18.30 - 20.30 - 19.30. Spider-Man (2002). 21.30. Twisters. 17.45. Un lugar tranquilo: Día 1. 22.45.

#### ODEÓN ALCALÁ NORTE

c/ Alcalá, 414. Web: odeonmulticines.com/odeon-alcalanorte

Deadpool y Lobezno. 17.00 - 19.30 -22.00 - 16.00 - 18.30 - 21.00. Del revés 2 (Inside Out 2). 16.00 - 18.00 - 20.00. 10 vidas. 16.00 - 17.45 - 19.30. Fly Me to the Moon. 22.00. Gru 4, mi villano favorito. 16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. Longlegs. 16.00 - 18.00 -20.00 - 22.00. Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda. 16.00 -18.00 - 20.00 - 22.00 - 19.00 - 21.00. Twisters, 16.45 - 21.15.

#### ODEÓN MULTICINES 3 CANTOS

Tel: 918 038 828.

Deadpool y Lobezno. 16.00 - 18.30 -21.00 - 17.00 - 19.30 - 22.00. Del revés 2 (Inside Out 2). 16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. 10 vidas. 16.00 - 18.00. Gru 4, mi villano favorito. 16.00 - 18.00 -20.00 - 22.00. Longlegs. 20.00 -22.00. Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda. 16.00 - 18.00 -20.00 - 17.00 - 19.00 - 21.00. Twisters.

#### PALAFOX

22.00.

c/ Luchana, 15. Tel: 902 221 622. Web: entradas.abc.es

Deadpool y Lobezno. 15.40 - 18.30 -21.30. Deadpool y Lobezno V.O.S.E. 16.00 - 17.00 - 18.00 - 19.30 - 20.30 -22.15. Del revés 2 (Inside Out 2). 16.40. Del revés 2 (Inside Out 2) V.O.S.E. 19.00. Gru 4, mi villano favorito V.O.S.E. 16.20. Longlegs. 17.30. Longlegs V.O.S.E. 21.00 - 22.35. Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda. 21.50. Twisters V.O.S.E. 20.00.

#### PAZ

c/ Fuencarral, 125. Tel: 914 464 566. Web: entradas.com

Carmen V.O.S.E. 19.35 - 22.00. Dogman. 16.55. Dogman V.O.S.E. 19.30 - 21.45. El concurso de piano. 16.40. Fly Me to the Moon. 16.45 -19.25. Fuera de temporada, 17.15. Kinds of Kindness V.O.S.E. 22.00. Norberta. 18.40 - 20.35 - 22.30. Que la fiesta continúe. 16.40 - 18.50. Que la fiesta continúe V.O.S.E. 21.00.

#### PRINCESA

c/ Princesa, 3. Tel: 902 221 622. Web: pillalas.com

Bikeriders. La ley del asfalto V.O.S.E. 22.40. Deadpool y Lobezno V.O.S.E. 16.10 - 17.00 - 18.40 - 19.30 -21.35. Del revés 2 (Inside Out 2) V.O.S.E. 16.00 - 18.25 - 20.20 - 22.45. Dogman V.O.S.E. 16.00 - 18.15 - 20.30 22.40. El buen italiano V.O.S.E. 18.10. El castillo ambulante V.O.S.E. 18.00 - 22.00. Fly Me to the Moon V.O.S.E. 16.00 - 17.50 - 20.15 - 22.10. Kinds of Kindness V.O.S.E. 16.00 -19.00 - 20.25 - 21.30. La quimera V.O.S.E. 16.10 - 18.40 - 22.00. Longlegs V.O.S.E. 16.00 - 18.00 -20.00 - 22.45. ¿Quién teme al pueblo de Hitler? V.O.S.E. 16.00. Siempre nos quedará mañana V.O.S.E. 16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.00. Un paseo por el Borne, 16.00 - 20.30.

#### RENOIR PLAZA DE ESPAÑA c/ Martin de los Heros, 12. Tel: 902 229 122.

Web: pillalas.com

Casa en llamas. 16.05 - 18.15 - 20.25 -22.35. El concurso de piano V.O.S.E. 16.00. El monje y el rifle V.O.S.E. 16.00 - 18.10 - 20.20 - 22.30. Fuera de temporada V.O.S.E. 18.00 - 20.15. Norberta. 16.10 - 18.00 - 19.50 - 21.45. Simple como Sylvain V.O.S.E. 22.30. Tres colores: Azul V.O.S.E. 16.00 -20.00. Tres colores: Blanco V.O.S.E. 22.00. Tres colores: Rojo V.O.S.E.

#### RENOIR RETIRO

c/ Narváez, 42. Tel: 902 229 122. Web: pillalas.com

Casa en llamas. 16.00 - 18.10 - 20.20 -22.30. Deadpool y Lobezno V.O.S.E. 15.50 - 18.00 - 20.15 - 22.30. Del revés 2 (Inside Out 2) V.O.S.E. 17.45. Fly Me to the Moon V.O.S.E. 22.00. Norberta, 16.00 - 20.00. Que la fiesta continúe V.O.S.E. 16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.45.

#### VERDI MADRID

c/ Bravo Murillo, 28. Tel: 914 473 930. Web: cines-verdi.com

Deadpool y Lobezno V.O.S.E. 18.05 -20.05 - 22.35. Del revés 2 (Inside Out V.O.S.E. 22.35. Después de la muerte V.O.S.E. 18.30. El monje y el rifle V.O.S.E. 16.00 - 18.00 - 20.30 -22.30. Fly Me to the Moon V.O.S.E. 16.00. Kinds of Kindness V.O.S.E. 19.40. Longlegs V.O.S.E. 17.40 - 20.15 -22.15. Memory V.O.S.E. 16.00. Nuestro día V.O.S.E. 16.00. Que la fiesta continúe V.O.S.E. 16.00 -20.35. Simple como Sylvain V.O.S.E. 18.05. Twisters V.O.S.E. 22.40.

#### YELMO CINES IDEAL

c/ Doctor Cortezo, 6. Tel: 902 220 922. Web: entradas.abc.es

Deadpool y Lobezno V.O.S.E. 15.45 -16.45 - 17.45 - 18.30 - 19.30 - 20.30 -21.15 - 22.15. Del revés 2 (Inside Out 2) V.O.S.E. 16.10 - 18.15 - 20.30 - 22.30. Dogman V.O.S.E. 15.45 - 18.00 - 20.15 22.35. Fly Me to the Moon V.O.S.E. 21.50. Gru 4, mi villano favorito V.O.S.E. 15.50 - 17.55 - 20.05. Kinds of Kindness V.O.S.E. 15.55 - 21.45. Longlegs. 16.00 - 18.10 - 20.20 - 22.30. Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda. 17.00. Spider-Man (2002) V.O.S.E. 19.15. Twisters V.O.S.E. 22.10. Twisters, 19.10. Un lugar tranquilo: Día 1 V.O.S.E. 15.45.

#### YELMO CINES ISLAZUL 3D av. Calderillas, 1. Tel: 902 220 922.

Web: entradas.abc.es Bad Boys: Ride or Die. 22.05.

Deadpool y Lobezno. 15.45 - 16.45 -17.45 - 18.30 - 19.30 - 20.25 - 21.15 -21.30 - 22.15. Deadpool y Lobezno 3D. 16.00 - 18.45. Del revés 2 (Inside Out 2). 20.30 - 15.50 - 17.05 - 18.00 -20.10 - 22.20. 10 vidas. 15.50 - 17.50 -19.50. Gru 4, mi villano favorito. 17.25 - 15.45 - 17.00 - 17.50 - 19.55 -22.00. Longlegs, 16.15 - 18.25 - 20.35 -22.45. Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda. 16.00 - 16.50 -18.10 - 19.00 - 20.20 - 21.10 - 22.30. Spider-Man (2002). 19.15. Strangers: Capítulo 1. 15.45. Twisters. 19.15 -21.55. Un lugar tranquilo: Día 1.

#### YELMO CINES PLENILUNIO 3D

c/ Aracne, 3. Tel: 902 220 922. Web: entradas.abc.es

Deadpool y Lobezno. 15.45 - 16.45 -17.45 - 18.30 - 19.30 - 20.30 - 21.15 -21.50 - 22.15 - 16.00 - 18.45 - 21.30 -22.00. Del revés 2 (Inside Out 2). 19.20 - 15.55 - 18.00 - 20.10 - 22.20. 10 vidas. 16.00 - 18.00 - 20.00. Dogman. 15.45 - 20.35. Gru 4, mi villano favorito. 16.30 - 15.50 - 17.50 - 19.55 -21.55. Longlegs, 15.40 - 17.55 - 20.15 -22.25. Pacto de sangre. 18.15. Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda. 16.45 - 18.50 - 16.05 - 18.15 -20.20 - 22.30. Spider-Man (2002). 19.15. Strangers: Capítulo 1, 15.40. Twisters. 16.40 - 21.00.

#### ALCALÁ DE HENARES

OCINE QUADERNILLOS Atv. A-2, Salidas 34 y 35. Web: www.ocinepremium7palmas.es/

Bad Boys: Ride or Die. 17.00 - 20.30 -23.00. Bikeriders. La ley del asfalto. 18.00. Deadpool y Lobezno V.O.S.E. 19.45. Deadpool y Lobezno. 15.45 -16.00 - 16.45 - 17.30 - 18.15 - 18.45 -19.15 - 20.15 - 21.00 - 21.30 - 22.00 -22.45. Del revés 2 (Inside Out 2). 16.30 - 17.30 - 18.30 - 19.30 - 20.30 -22.30. 10 vidas. 15.45 - 17.45 - 18.45. Dogman. 16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.45. El castillo ambulante V.O.S.E. 16.30. El reino del planeta de los simios. 20.15. Fly Me to the Moon. 20.15. Gru 4, mi villano favorito. 16.15 -17.15 - 18.15 - 19.15 - 20.15 - 21.15 -22.15. Longlegs. 16.30 - 18.30 - 20.30 -22.30. Norberta. 22.45. Pacto de sangre. 16.15 - 20.15 - 22.30. Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda. 16.00 - 17.00 - 18.00 - 19.00 -20.00 - 21.00 - 22.00. Que la fiesta continúe. 16.00. Spider-Man (2002). 18.30. Strangers: Capítulo 1. 21.30. Tu madre o la mía: guerra de suegras. 16.30 - 18.30 - 22.15. Twisters. 19.30 - 20.45 - 22.00. Un lugar tranquilo: Día 1. 16.15 - 18.15.

#### ALCOBENDAS

#### CINESA CINEPARQUE LA MORALEJA

av. de Europa, 13-15. Tel: 902 333 231. Web: cinesa.es

Deadpool y Lobezno. 16.00 - 17.00 -18.00 - 19.00 - 20.00 - 21.00 - 22.00 -22.20. Del revés 2 (Inside Out 2). 15.55 - 16.55 - 18.15 - 20.35. 10 vidas. 15.50. Fly Me to the Moon. 22.20. Gru 4, mi villano favorito. 15.45 -17.05 - 17.50 - 20.05. Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda. 16.05 - 18.35 - 19.30 - 21.10. Twisters. 21.55.

#### KINEPOLIS DIVERSIA ALCOBENDAS

av. Bruselas, 21. Tel: 902 221 622. Web: www.kinepolis.com

Deadpool y Lobezno. 15.40 - 16.30 -17.30 - 18.30 - 19.00 - 19.15 - 19.20 -20.30 - 21.30 - 21.45 - 22.00 - 22.15 -22.20. Del revés 2 (Inside Out 2). 16.30 - 19.00 - 20.00. 10 vidas. 15.35 -16.45 - 17.45. Gru 4, mi villano favorito, 15.45 - 17.00 - 19.15. Longlegs. 17.25 - 19.45 - 22.10. Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda. 16.00 - 16.45 - 18.15 - 19.20 -20.40 - 21.30. Spider-Man (2002). 18.00. Twisters, 22.15.

#### ALCORCÓN

OCINE URBAN c/ Oslo, s/n. Tel: 916 449 969.

Web: ocine.es

Bad Boys: Ride or Die. 22.15. Deadpool y Lobezno. 16.00 - 16.30 -17.00 - 17.45 - 18.30 - 19.00 - 19.30 -20.15 - 21.00 - 21.30 - 22.00 - 22.45 -19.15 - 20.30 - 21.45 - 22.30. Del revés 2 (Inside Out 2). 18.45 - 20.45 - 15.45. 10 vidas. 15.45 - 17.30. Gru 4, mi villano favorito. 15.50 - 17.30 - 20.15 -16.30 - 18.30. Longlegs. 16.30 - 18.30 -20.30 - 22.30. Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda. 16.30 -16.45 - 18.30 - 20.30 - 19.30. Spider-Man (2002). 21.30. Twisters, 17.45. Un lugar tranquilo: Día 1. 22.45.

#### YELMO CINEPLEX TRES AGUAS

av. de América, 7-9. Tel: 902 220 922. Web: entradas.abc.es

Bad Boys: Ride or Die. 21.55. Casa en llamas, 16.20. Deadpool y Lobezno. 15.45 - 16.45 - 17.45 - 18.30 -19.00 - 19.30 - 20.30 - 21.15 - 22.15. Deadpool y Lobezno V.O.S.E. 21.45. Del revés 2 (Inside Out 2), 19.55 -16.00 - 17.10 - 18.10 - 20.15 - 22.25. 10 vidas, 16.10 - 18.15 - 20.10. Dogman. 18.45 - 21.05. Fly Me to the Moon. 21.30. Gru 4, mi villano favorito. 17.15 - 15.45 - 16.30 - 17.50 - 19.50 -22.00. Longlegs. 16.05 - 18.25 - 20.35 -22.45. Norberta. 16.35. Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda. 15.50 - 17.00 - 18.00 - 19.10 - 20.20 -22.30. Spider-Man (2002), 19.15. Strangers: Capítulo 1, 15.45. Tu madre o la mía: guerra de suegras. 18.40 - 20.45 - 22.40. Twisters, 17.30 -20.05 - 22.35. Un lugar tranquilo: Día 1, 22.10.

#### ARROYOMOLINOS

CINESA INTU XANADÚ Ctra. N-V, Km. 23,500. Tel: 902 333

231. Web: cinesa.es

Bad Boys: Ride or Die. 22.05. Deadpool y Lobezno. 12.00 - 12.10 -12.20 - 12.30 - 15.00 - 16.00 - 17.00 -18.00 - 18.35 - 19.00 - 20.00 - 21.00 -21.30 - 22.00 - 22.15 - 22.30. Del revés 2 (Inside Out 2). 12.10 - 12.35 - 14.50 -15.55 - 17.15 - 18.10 - 19.35 - 20.30. 10 vidas, 12.45 - 15.50 - 17.50. Dogman. 20.00 - 22.35. Gru 4, mi villano favorito. 12.05 - 12.30 - 14.35 - 15.45 -16.50 - 17.50 - 20.10. Longlegs. 12.15 -14.45 - 17.10 - 19.50 - 22.15. Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda. 12.15 - 12.45 - 14.40 - 16.05 -17.05 - 18.30 - 19.30 - 20.55. Spider-Man (2002). 12.00 - 15.10 - 20.45. Strangers: Capítulo 1, 22.50. Tu madre o la mía: guerra de suegras. 12.40 - 16.10 - 18.05 - 22.25.

#### COLLADO VILLALBA

YELMO CINES PLANETOCIO av. Juen Carlos I, 46. Tel: 902 220 922. Web: entradas.abc.es

Deadpool v Lobezno, 15.45 - 16.45 -17.45 - 18.30 - 19.30 - 20.30 - 21.15 -22.15. Del revés 2 (Inside Out 2). 20.15 - 15.45 - 17.50 - 19.55 - 22.00. 10 vidas. 16.15 - 18.15 - 20.15. Fly Me to the Moon, 22.15. Gru 4, mi villano favorito, 17.35 - 16.30 - 18.35 - 20.40 -22.45. Longlegs. 16.00 - 18.10 - 20.20 -22.30. Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda. 16.20 - 18.30 -20.35 - 22.45. Strangers: Capítulo 1. 15.45. Twisters. 17.00 - 19.30 - 22.00.

#### COSLADA

#### CINES LA RAMBLA

c/ Honduras, s/n. Tel: 916 740 560.

Deadpool y Lobezno. 18.00 - 20.00. Del revés 2 (Inside Out 2). 18.00. 10 vidas. 18.00 - 19.20. Gru 4, mi villano favorito. 18.00. Longlegs. 20.15. Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda. 18.00 - 20.00. Tu madre o la mía: guerra de suegras. 20.45. Twisters. 20.00.

#### **FUENLABRADA**

#### CINESA LORANCA

av. Pablo Iglesias, 17. Tel: 902 333 231. Web: cinesa.es

Deadpool y Lobezno. 16.00 - 17.00 -18.00 - 19.00 - 20.00 - 21.00 - 21.30 -22.00 - 22.25. Del revés 2 (Inside Out 2). 15.55 - 17.05 - 18.10 - 20.30. 10 vidas. 16.20. Gru 4, mi villano favorito. 15.45 - 16.55 - 17.55 - 20.15. Longlegs. 17.25 - 19.50 - 22.15. Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda. 16.15 - 17.15 - 18.40 - 19.40 -21.10. Strangers: Capítulo 1. 15.50 -22.50. Twisters. 22.05. Un lugar tranquilo: Día 1. 22.30.

#### **GETAFE**

#### CINESA NASSICA

av. Río Guadalquivir, s/n. Tel: 902 333 23L

Web: cinesa.es

Bad Boys: Ride or Die. 16.55. De naturaleza violenta. 12.45 - 22.20. Deadpool y Lobezno. 12.00 - 12.10 -12.15 - 12.20 - 12.30 - 12.35 - 12.45 -14.50 - 15.45 - 16.00 - 16.30 - 17.00 -17.30 - 18.10 - 18.50 - 19.10 - 20.10 -20.40 - 21.20 - 22.00 - 22.20. Del revés 2 (Inside Out 2). 12.05 - 12.35 -15.05 - 16.00 - 17.25 - 18.30 - 20.00 -21.00 - 22.30. 10 vidas. 12.15 - 15.35 -17.55 - 20.05. Dogman. 12.20 - 16.45 -19.25 - 22.15. Fly Me to the Moon. 17.40. Gru 4, mi villano favorito. 12.05 - 12.30 - 15.10 - 15.45 - 16.40 -17.45 - 19.00 - 20.15 - 21.35 - 22.35. Koati. 15.15. Longlegs. 12.40 - 15.10 -17.20 - 19.50 - 22.30. Pacto de sangre. 19.40 - 22.10. Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda. 12.10 -12.35 - 14.55 - 16.00 - 17.15 - 17.50 -18.30 - 19.45 - 21.15 - 22.15. Spider-Man (2002). 12.10 - 20.45. Strangers: Capítulo 1. 20.30 - 22.45. Tu madre o la mía: guerra de suegras. 12.20 -16.00 - 18.10 - 20.20 - 22.30. Twisters. 12.15 - 16.15 - 19.15 - 22.00. Un lugar tranguilo: Dia 1. 19.30 - 21.55.

#### MAJADAHONDA

#### CINES ZOCO MAJADAHONDA

av. de España, 51. Tel: 918 119 627. Web:

www.cineszocomajadahonda.org Bikeriders. La ley del asfalto

V.O.S.E. 22.15. 10 vidas. 18.00. El concurso de piano. 18.15. El monje y el rifle. 20.00. El monje y el rifle V.O.S.E. 18.00. Fuera de temporada. 20.00. Que la fiesta continúe. 20.00. Regreso a Córcega V.O.S.E. 18.00 -20.00 - 22.00. Siempre nos quedará mañana. 22.00. Sombras del pasado V.O.S.E. 22.00.

#### CINESA EQUINOCCIO c/ Fresa, s/n. Tel: 902 333 231.

Web: cinesa.es

Deadpool y Lobezno. 16.10 - 17.00 -

18.10 - 18.45 - 19.10 - 20.10 - 21.20 -22.15 - 22.25. Del revés 2 (Inside Out 2). 16.00 - 17.15 - 18.25 - 19.40 - 20.55. 10 vidas. 15.55 - 18.00. Fly Me to the Moon, 21.55. Gru 4, mi villano favorito. 15.45 - 16.50 - 17.45 - 20.00. Longlegs. 17.20 - 20.20 - 22.25. Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda. 15.55 - 17.30 - 18.35 - 20.00 -21.05 - 22.30. Twisters. 19.45 - 22.30. Un lugar tranquilo: Día 1. 22.45.

#### **ODEÓN GRAN PLAZA 2**

https://odeonmulticines.com/odeongran-plaza-2

Deadpool y Lobezno, 16.00 - 18.30 -21.00 - 17.00 - 19.30 - 22.00. Del revés 2 (Inside Out 2). 16.00 - 18.00 - 20.00. 10 vidas. 16.00 - 18.00. Fly Me to the Moon. 22.00. Gru 4, mi villano favorito. 16.00 - 18.00 - 20.00. Koati. 16.00. Longlegs. 20.00 - 22.00. Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda, 18.00 - 20.00 - 22.00. Twisters, 22.00.

#### **ESQUELAS**

## ABC

**SERVICIO PERMANENTE** 

## 91 540 03 03 900 11 12 10

(LLAMADA GRATUITA)

CONSULTE TARIFA Y EDICIÓN

e-mail:

esquelasabc@esquelasabc.com

www.esquelasabc.com

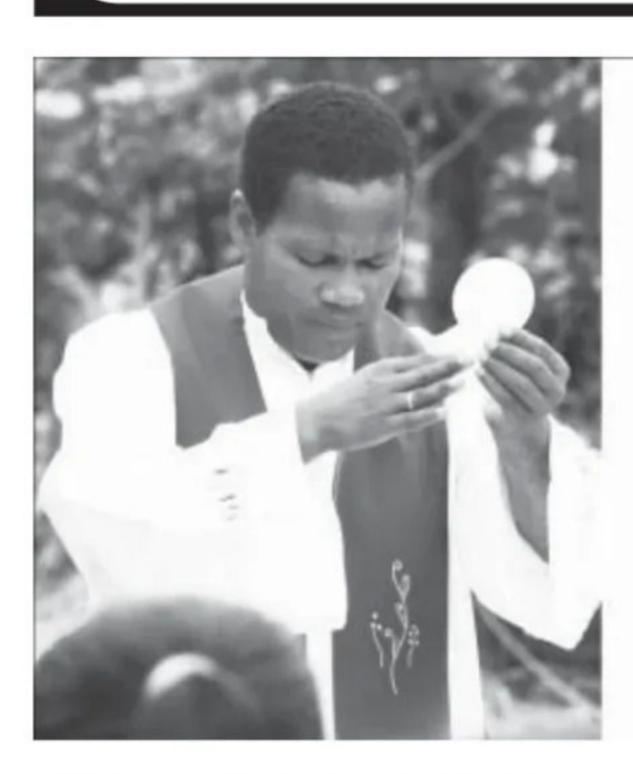



## Ofrece una Misa

por tus seres queridos

La celebrará un sacerdote en un país de necesidad.

y ayudarás a sacerdotes sin recursos para sostener a la Iglesia en el mundo.

#### ofreceunamisa.org

91 725 92 12

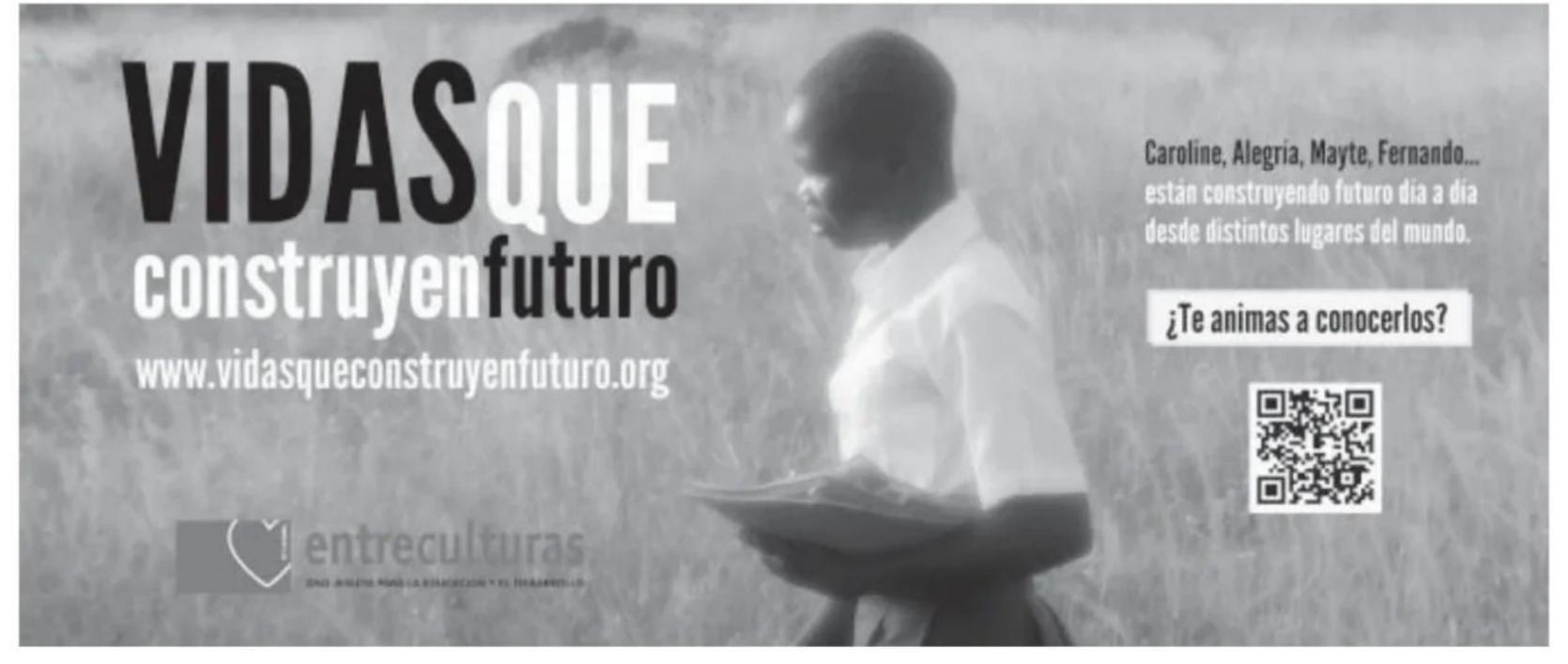

# Sociología del algoritmo: lo que un vídeo atontizante dice de usted, usuario

El negocio de las redes sociales se basa en el 'placer culpable' de ser un zombi, o lo que es lo mismo: dopamina rápida, gatitos y nostalgia

BEATRIZ L. ECHAZARRETA MADRID

> i nada más encender el ordenador abre la ventana de Face-

book, existe una probabilidad elevada de que haya cumplido los 40. Si, una vez dentro, los minutos se le escurren viendo recopilaciones deportivas, confirmado, su algoritmo le ha delatado: tiene un DNI anterior a 1984. En la red social ideada por Mark Zuckerberg, los vídeos que triunfan siempre tienen un componente nostálgi-

#### DEPORTE 'VINTAGE'.

El contenido con altas dosis de nostalgia es uno de los virales favoritos de Facebook y de un usuario con canas. co, de archivo, de hemeroteca. En Instagram, con un público más joven, uno queda hipnotizado con virales muy distintos: comida sana, animales, humor,



ta de las redes sociales. Para este experto, conviene dejar claro desde el principio que no todos los algoritmos funcionan igual porque cada plataforma tiene su público: si lo añejo tiene su tirón en Facebook, lo políticamente correcto, sano, verde y ligero apela a un usuario que ha empezado a contar sus primeras canas, o no le queda demasiado. Pero es TikTok la que ha revolucionado los algoritmos del resto: «Las plataformas se han 'tiktokizado', todas, sin excepción», dice Álvarez. Incluso en la antigua Twitter -terreno fértil para el contenido periodístico, la ideología y la polémica- también han co-

feminismo o ecologismo. Es la

más 'woke' de las plataformas,

«la más amable», suaviza Da-

vid Álvarez Sabaltegui, analis-

#### El misterio gatuno

Pero, si uno nunca ha buscado gatitos ni les ha dado 'me gusta', ¿por qué aparecen? «Basta con detenerse unas fracciones de segundo en un vídeo para que el algoritmo entienda que te agrada. Se le va

menzado a colarse vídeos más

ligeros como las clásicas caí-

das, las situaciones absurdas

y, una vez más, las mascotas.

#### La pasividad amenaza al 'postureo'

En los albores de las RRSS, en 2008 y 2009, la motivación para entrar eran las relaciones sociales. Apareció el 'postureo', esa actitud digital con la que se buscaba alardear de la vida social. Fue el «momento de fingir», como cantaba en esos años MGMT con su 'Time to Pretend', himno de aquella generación. La motivación, hoy, es el entretenimiento. De generadores de contenido hemos pasado a ser usuarios pasivos, que preservan más su privacidad.

domesticando, educando», refiere Fernando Checa, director del Máster en Redes Sociales de UNIR. Esa es la explicación técnica, pero habrá quien siga sin entender por qué los gatos regresan siempre a la pantalla de su teléfono si los detesta: «Aunque sea por curiosidad, casi todo el mundo se queda a ver con qué monería sorprenderá el animal», argumenta Checa. Es uno de los misterios de internet, una de sus realidades inapelables. El objetivo no es otro que robarle su tiempo, 'hipnotizarle'.

#### Ayunos de dopamina

El secreto está en la dopamina, el neurotransmisor que nos da la felicidad. Los virales producen un placer rápido que caduca casi al instante y hacen que el usuario quiera más y se enganche. De hecho, ya hay psicólogos que han comenzado a

> prescribir los 'ayunos de dopamina' en el mundo digital, lo que vendría a ser una dieta estricta en la que los vídeos que recomienda el algoritmo son mercancía ultracalórica. Este ayuno de dopamina frenaría el 'urge surfing' o la necesidad de recompensa inmediata que el ser humano sacia pasando horas frente a la pantalla de su teléfono móvil.

> El algoritmo es uno de los principales placeres culpables del siglo XXI, ese concepto traducido del inglés 'guilty pleasure'. El psicólogo sanitario José Antonio Tamayo lo define para ABC como el disfrute de algo que, aunque proporciona satisfacción, también



LAS MASCOTAS. El gato es el rey del algoritmo, una de esas realidades inapelables de internet que triunfa y se cuela en todas las redes sociales.



ABC MIÉRCOLES, 7 DE AGOSTO DE 2024 VERANO 51

puede generar una sensación de culpa o vergüenza. Los virales, dice, traen un alivio momentáneo del estrés, del tedio o la apatía y por eso generan adicción. Aunque después llegue el vacío o la vergüenza por haber malgastado el tiempo mientras se descarga la batería del teléfono.

El algoritmo no es más que la recompensa masiva de nuestro tiempo, la que ha sustituido a otras más tangibles como un libro, una película o un rato con amigos. «¿Por qué se nos dan tan bien las redes? Somos una generación de niños sobreprotegidos por sus padres, capaces de dar todo el amor y la atención posibles para recibirlo de vuelta y prolongar el paraíso de la infancia 'ad infinitum'. El único que parece haberse enterado es el

ROSTROS EN 15". Pedro Sánchez, celebridades o humoristas. El viral de declaraciones en pocos segundos hipnotiza a cualquiera.



#### RECOMPENSAS **MODERNAS**

algoritmo. Internet consiente

todos nuestros caprichos»,

dice la escritora Leticia Sala

en su relato 'Hija de Youtube',

una especie de explicación ge-

neracional de los primeros

usuarios de las redes sociales.

Sin embargo, y como señala

Checa, esa idea de capricho po-

dría quedar desdibujada si en-

tendemos que el hombre moderno ni siquiera es conscien-

te de que se está premiando,

aunque la liberación de dopa-

mina le impida detenerse. ¿Es

el algoritmo una adicción o un placer culpable? ¿Un grillete o

un premio? ¿Se trata de un fumador que se da el gusto de en-

cenderse un cigarrillo para eva-

dirse o de un adicto dependien-

te de la nicotina que no tiene

elección? Psicólogos y publicis-

tas se decantan por la segunda

opción. El algoritmo trae una

dependencia que, además,

habría sentenciado a la pu-

blicidad y al marketing clá-

sicos. Si las agencias de Ma-

¿Grillete o premio?

son los minutos diarios que, de media y según IAB Spain, los españoles pasamos en TikTok. El estudio recoge datos de 2024 y fija en 71 los minutos al día invertidos en

Instagram y en 53 los de

Facebook.

de los españoles, una holgada mayoría, utilizaron las plataformas en 2024 con el fin principal de entretenerse. El 67% para interactuar y comunicarse y el 56% para informarse. Sólo un 19% recurriría a ellas para conocer a gente.



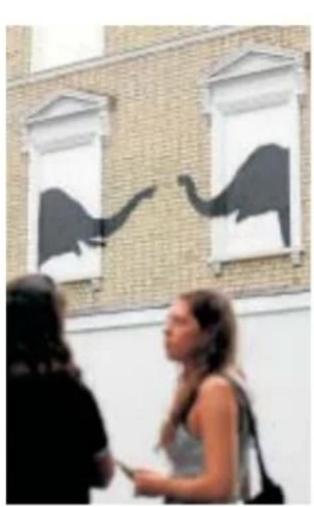

## Banksy, pillado 'in fraganti' mientras realizaba su penúltima obra

▶ El artista callejero confirma la autoría de dos nuevos grafitis, que han dado lugar a todo tipo de interpretaciones

#### IVANNIA SALAZAR

CORRESPONSAL EN LONDRES

En una madrugada tranquila cerca del puente de Kew, una pequeña localidad al suroeste de Londres, apareció una pintura con la silueta de una cabra en una posición precaria sobre un delgado muro, con rocas cayendo a sus pies, una imagen que rápidamente captó la atención de los transeúntes que la vieron con los primeros rayos de sol. No era una figura cualquiera, sino una obra de Banksy, el enigmático y mundialmente famoso artista del grafiti. La confirmación llegó rápidamente cuando el autor publicó la imagen en su perfil de Instagram.

Esta vez, el artista, cuya identidad es desconocida, fue presuntamente grabado por las cámaras de seguridad mientras trabajaba en una grúa elevadora junto a otro hombre alrededor de las cinco de la mañana, aunque su rostro no se ve. Los empleados de Boss & Co, la empresa en cuyo edificio apareció la obra, se sorprendieron al llegar a trabajar. «Notamos la obra de arte a primera hora de la mañana y supusimos que debía ser un Banksy», comentó uno de ellos. «Luego revisamos nuestras cámaras de seguridad y vimos a los dos

hombres. Después movieron nuestra cámara y ya no pudimos verlos. Ocurrió alrededor de las cinco de la mañana y estuvieron allí por unos treinta minutos». Banksy y su ayudante movieron la cámara apuntado a las rocas que caen en el dibujo. Horas después, un operario devolvió la cámara a su lugar original

La lluvia no fue impedimento para que decenas de personas se acercaran a ver la imagen. Uno de ellos fue el artista Daniel Lloyd-Morgan. «Me encanta Banksy. Cuando veo su trabajo, simplemente tengo que ir a verlo y pintarlo», dijo en conversación con ABC. Y se atrevió, como tantos otros fanáticos, a hacer su propia interpretación: «Podría ser un comentario político sobre la situación actual, con todos los disturbios... o sobre las cámaras de CCTV, porque la cámara estaba apuntando hacia él. Y están en todas partes. Y la cabra está colocada en el borde. Así que es como un sentimiento de ansiedad. Quizá la gente se sienta ansiosa por la vigilancia».

Más tarde, se reveló otro grafiti del artista en la fachada de una casa en el también londinense barrio de Chelsea, con dos elefantes asomando sus cabezas por dos ventanas y apuntando el uno al otro.

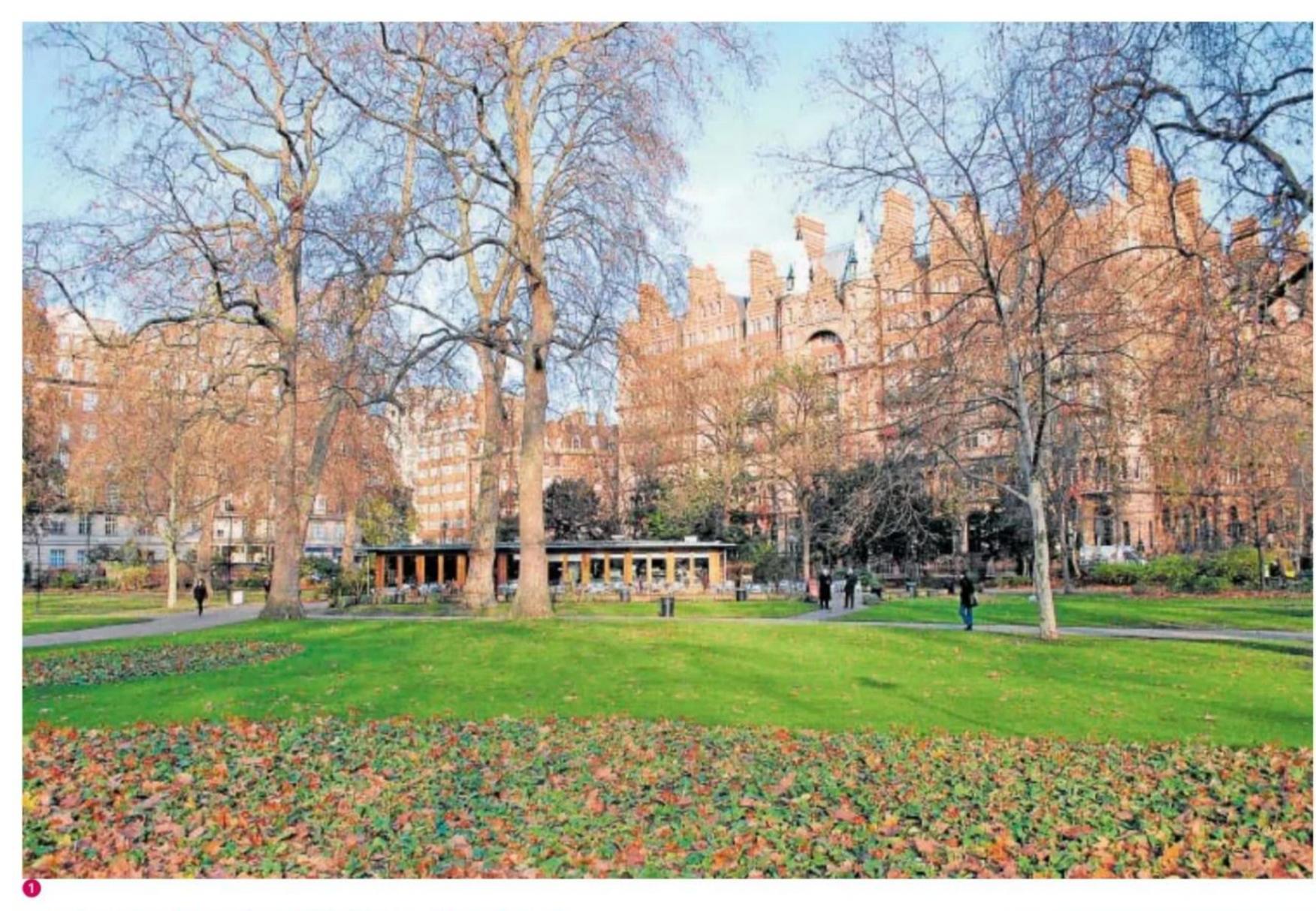

#### LA BIBLIOTECA VIAJERA LONDRES

## El Londres 'españolado' de Chaves Nogales

La capital británica guarda una inesperada memoria ibérica por haber sido el refugio del periodista republicano y de la colonia del exilio histórico español

#### EVA DÍAZ PÉREZ

Un hombre camina por Londres recordando una España luminosa, una España que ya no existe. No está muy lejos del Museo Británico y en ese momento, al pensar en las salas de antigüedades, medita sobre cuántas civilizaciones se perdieron a lo largo de los siglos. ¿En qué momento se perdió España devorada por los vientos sucios de la Historia? Allí la guerra ha terminado, pero sabe que un manto de silencio, hambre y muerte se tiende sobre todas las cosas.

Hay un Londres de Manuel Chaves Nogales, el periodista republicano que tuvo que abandonar España tras la Guerra Civil. París fue la primera ciudad de su destierro y Londres la capital que lo acogió en su segundo exilio, cuando tuvo que abandonar Francia huyendo de los nazis. Londres guarda secretos recuerdos de España porque también fue el refugio de muchos heterodoxos en otros momentos históricos: herejes erasmistas en el siglo XVI, liberales del XIX y republicanos en el siglo XX. Por eso podríamos encontrar

un Londres 'españolado', una capital británica llena de inesperadas memorias ibéricas.

#### **Bloomsbury**

Chaves Nogales vivió en el barrio de Bloomsbury, en el número 181 de Russell Court, un edificio de pequeños apartamentos (flatlets) que aún resiste. Como contó su biógrafa Maribel Cintas, el periodista español vivió en el piso bajo y en la planta superior residió otro exiliado que colaboró con él, Luis Gabriel Portillo, padre de Michael Portillo, líder del Partido Conservador inglés

que llegaría a ser ministro en el Gobierno de Margaret Thatcher. En aquellos minúsculos apartamentos se alojaron también otros exiliados españoles formando parte de una red de amistad y colaboración en el destierro.

Hoy todo permanece más o menos intacto. Allí está el mismo edificio, aunque adaptado a la devoradora realidad actual de los alquileres de vivienda y los pisos turísticos. Los apartamentos del exilio español daban a Woburn Place y al hermoso parque de Russell Square, que diseñó en 1800 el arquitecto paisajista Humphry Repton. Paseamos por este jardín imaginando cómo debió de ser aquella estancia inglesa de Chaves Nogales.

Los españoles refugiados vivieron allí la Segunda Guerra Mundial y el terror de los bombardeos nazis, el Blitz, aunque ellos ya tenían la amarga experiencia de la Guerra Civil. Parece que Chaves Nogales estaba incluso habituado a esa amenaza y en múltiples ocasiones ni siquiera bajaba al refugio. Prefería quedarse trabajando con su máquina de

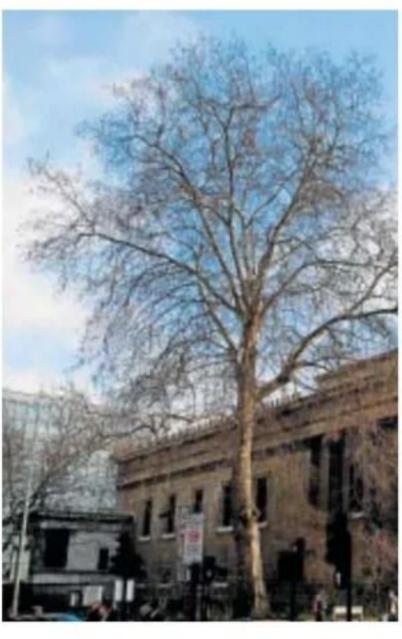

escribir inglesa que le desesperaba –como a otros exiliados– por no tener tildes. Quizás el sonido le servía para evadirse del ruido de la guerra.

En el Londres de Chaves Nogales hay otro lugar lleno de connotaciones especiales: Fleet Street, la mítica calle de la prensa. El periodista y escritor dirigía allí la agencia MIÉRCOLES. 7 DE AGOSTO DE 2024 VERANO 53



Por eso se decantaron del lado

del régimen de Franco. El Mi-

nisterio de Información britá-

nico era consciente de eso, por

lo que intentó controlar la información sobre el conflicto

que salía de Inglaterra hacia

 Parque de Russell Square, en Bloomsbury 2 Sede de la BBC: Broadcasting House en Portland Place 3 Manuel Chaves Nogales 🗿 Iglesia de San Pancras

América Latina. El Ministerio aprovechó a

#### La calle de la prensa

Fleet Street ya no es la calle de la prensa. Hace mucho que las redacciones de los periódicos abandonaron este animado mapa del callejero de Londres con sus cafés y tabernas. Pero algo queda de esta arteria vital de la ciudad que surgió sobre el antiguo río Fleet donde en el siglo XVI comenzaron a instalarse las primeras imprentas y, más tarde, por lógica herencia, los periódicos.

Chaves Nogales empleó a refugiados españoles que escribían o hacían traducciones. También colaboraban en programas radiofónicos a través de la BBC defendiendo los ideales democráticos. Eran personajes como Salvador de Madariaga, Arturo Barea, Luis Cernuda, José Castillejo, Rafael Martínez Nadal, Luis Araquistáin, Esteban Salazar Chapela y un 'staff' de traductores formado por Luis Portillo, Teresa Magalo y Frances Kaye.

ting House en Portland Place, otro escenario importante de los escritores del exilio. Este edificio de estilo art decó acogió a partir de septiembre de 1939 'La Voz de Londres', programa radiofónico en español con noticias que interesaban a la propaganda británica. El relato de la Segunda Guerra Mundial en Hispanoamérica se fraguó desde el corazón de Londres a través de la labor de los exiliados. Era parte importante de la batalla de propaganda que barajaba Inglaterra para conseguir la complicidad de los países latinoamericanos como posibles aliados.

Es todo ese mundo que noveló el escritor Esteban Salazar Chapela en 'Perico en Londres', donde aparece la colonia española del exilio. El escritor malagueño se emocionaba en la sala de pintura española de la National Gallery, otro lugar de memoria nacional. Allí llevaba Salazar Chapela a los amigos españoles que pasaban por Londres. Por la National Gallery deambulaban los exiliados republicanos buscando los bodegones barrocos con flores y frutas sobre jarras de loza vidriada que les recordaban el hogar perdido.

Pero el mapa de Londres tiene más lugares 'españolados'. Son todos esos espacios en los que exiliados de otras épocas se reunían para recordar el país perdido y construir cierta idea de España matizada por la melancolía.

El primero sería la zona del Temple, donde se encuentran las Inns of Court, un lugar en el que dio clases Antonio del Corro, un humanista que huyó de la Inquisición y que inaugura el éxodo español en Inglaterra. Antonio del Corro era monje jerónimo en San Isidoro del Campo en Sevilla y logró escapar del Santo Oficio cuando se descubrió un foco de herejía protestante al que también pertenecieron los primeros traductores al castellano de los Libros Sagrados. De esa traducción salió la famosa Biblia del Oso.

Antonio del Corro recaló en Inglaterra y se puede considerar uno de los primeros 'britanistas' españoles. Además de sus obras teológicas escribió el que podría ser el primer diccionario anglo-español, 'The Spanish Grammar'. Murió en Londres en 1591 y fue enterrado en la iglesia de Saint Andrew by Wardrobe, cerca de la estación de Blackfriars.

Pero el gran siglo español de Londres fue el XIX. Inglaterra se convirtió en la patria de salvación para liberales que huían de la represora España absolutista de Fernando VII como José María Torrijos, Bartolomé José Gallardo, Agustín de Argüelles, José María Calatrava o Antonio Alcalá Galiano.

#### Leones enjaulados

El historiador Thomas Carlyle en su 'Vida de John Sterling' ya nos habló de un lugar español de Londres: la zona de la iglesia de San Pancras. Carlyle aseguraba que solía ver la trágica figura de los refugiados españoles paseando juntos los días de primavera. Buscaban limosnas de sol en Euston Square y por las cercanías de la iglesia de San Pancras «con altiva dignidad en sus capas raídas». A Carlyle le producían la impresión de «leones enjaulados».

Somers Town es otro espacio español. En su libro 'Liberales y románticos. Una emigración española en Inglaterra (1823-1834)', el historiador Vicente Llorens, también exiliado tras la Guerra Civil, escribió que los refugiados liberales 'españolizaron' el barrio haciendo que hasta los guardias nocturnos pregonaran la

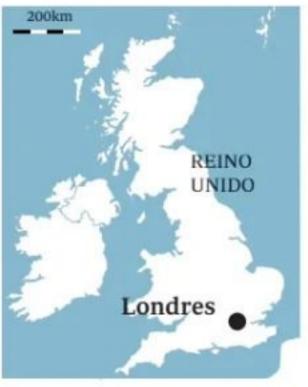

París fue la primera ciudad de su destierro y Londres la capital que lo acogió en su segundo exilio

Chaves Nogales vivió en el barrio de Bloomsbury, en el número 181 de Russell Court

hora en español. Y el político Antonio Alcalá Galiano -que vivió el destierro inglés en 1823- decía en su libro de memorias que en el camino de Somers Town había un árbol solitario que bautizaron con el nombre de árbol de Guernica. Así distraían los tormentos de la melancolía...

Holland Park, en el barrio de Kensington, también es territorio para pasear pensando en nostalgias españolas. Allí se encuentra Holland House, la residencia del prócer inglés Lord Holland, que fue amigo de liberales españoles como José María Blanco White, que se convirtió en su secretario.

El sevillano Blanco White llegó en 1810 a Inglaterra, una tierra que siempre consideró el país que le permitió desarrollar su libertad de pensamiento. Creó el periódico 'El Español de Londres' y el 'Variedades o Mensajero de Londres', dirigido al público hispanoamericano con una trayectoria en cierto modo similar a la de su paisano Chaves Nogales pero un siglo antes. Aquí escribió su célebre 'Letters from Spain' (Cartas de España) y también otra obra menos conocida, 'Cartas de Inglaterra', donde se convierte en observador de la tierra de acogida. Siguiendo su mirada con este libro a modo de guía de viaje podemos recorrer lugares actuales como la Bolsa de Londres o el puente de Water-

Londres fue el refugio de la memoria para muchos españoles. En estas calles caminaron aquellos liberales que parecían «leones enjaulados» y que se reunían a la sombra del árbol de Guernica reinventado tan lejos de España. En este Londres los republicanos sufrieron los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, pero también contemplaron la serenidad de los jardines, sintieron la nostalgia en los bodegones barrocos de la National Gallery y escribieron su historia con máquinas de escribir que no llevaban tilde.

No muy lejos del centro histórico de Londres, se encuentra la última etapa de este Londres en el que seguimos las huellas de Chaves Nogales. Estamos en el cementerio de Fulham en North Sheen y Mortlake en Richmond, Kew. Allí se encuentra la tumba del periodista, sin lápida, sin nombre y al lado de un árbol cortado, como estremecedor símbolo de su biografía. Murió el 8 de mayo de 1944 tras una operación truncada, mientras en Londres caían las bombas.

Atlantic Pacific Press que suministraba noticias del curso de la Segunda Guerra Mundial a las cabeceras de prensa de los países latinoamericanos.

Habría que recordar que en Inglaterra las clases altas recelaron de los exiliados por pertenecer al bando republicano, asociado muchas veces erróneamente al comunismo.

exiliados españoles de prestigio para que realizaran ese trabajo informativo. Ésta es la razón por la que el propietario de la Atlantic Pacific Press puso a Chaves Nogales al frente de su agencia en Fleet

Street. El periodista sevillano fue parte de ese mecanismo de la información aliada. como cuenta Yolanda Morató en su reciente libro 'Manuel Chaves Nogales. Los

años perdidos'.

La BBC está en Broadcas-

54 VERANO MIÉRCOLES, 7 DE AGOSTO DE 2024 ABC

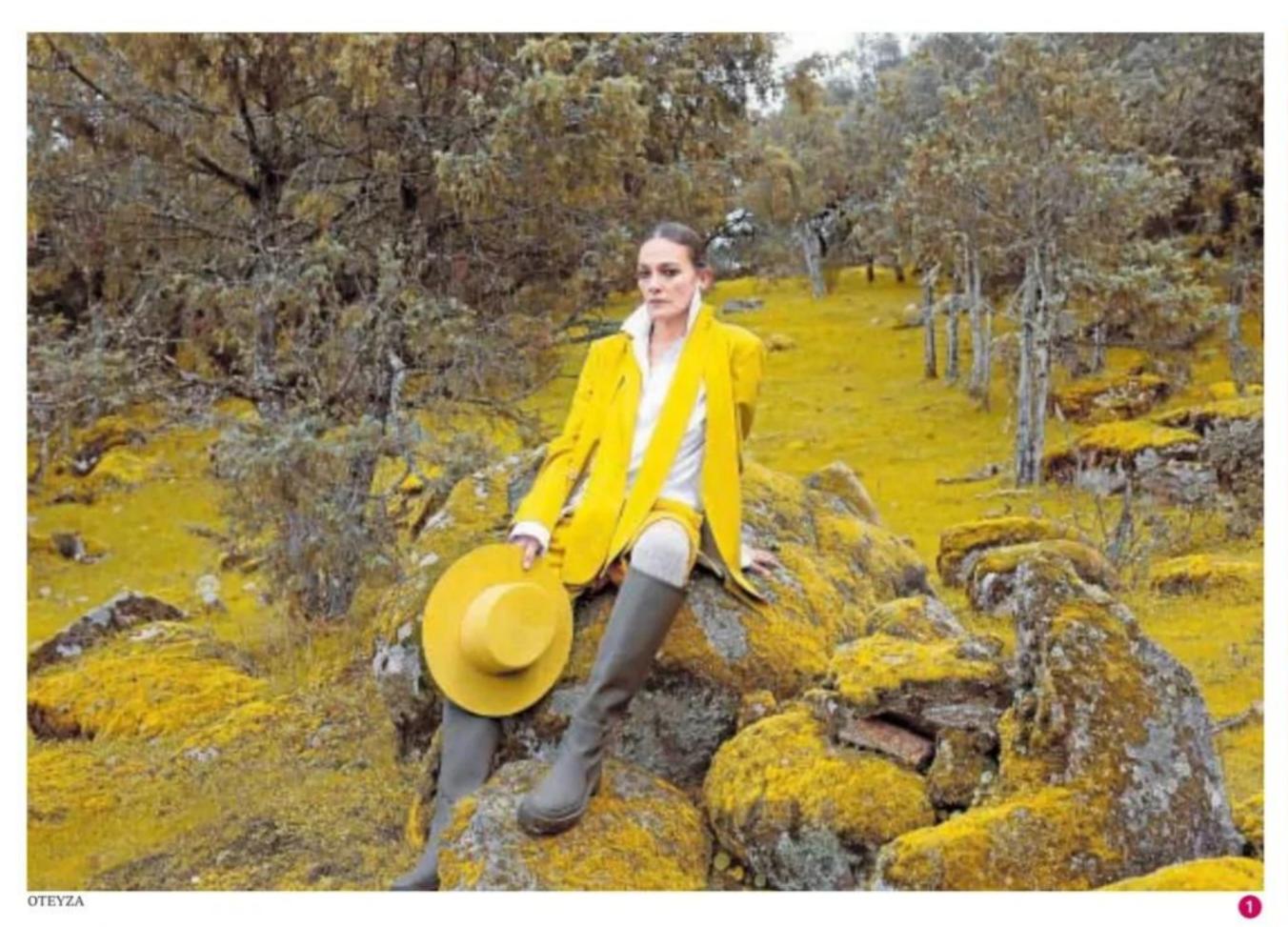



# Ortiz Echagüe, inspiración de vanguardia un siglo después

▶ Primero fue Balenciaga y ahora Oteyza con su espectáculo 'Merina' quienes miran a las fotografías del maestro para crear, a partir del pasado, piezas llenas de arte y modernidad

#### TERESA ITURRALDE

José Ortiz Echagüe (Guadalajara, 1886-Madrid, 1980) tenía una sola afición: la fotografía. Tal era la fuerza, el arte y la dedicación a su hobby que se convirtió en el primer gran fotógrafo español. También en su vida profesional fue un ingeniero muy notable, pero con su extensa obra de 'pasatiempos' se convierte en un autor gigante de mirada única para inmortalizar una España que se iba apagando, difuminando en una bruma de carbón negro, ante la mirada ausente o presente de sus protagonistas. Quiso capturar a sus gentes, en sus decorados, con una fuerza y dramatismo que lo convierten en un artista inspirador, único e inimitable.

Él tenía una misión: no olvidar lo que fuimos y alumbrar a otros para descubrir de dónde

venimos. Así lo corroboran sus libros: 'España. Tipos y trajes' (1930), con prólogo de José Ortega y Gasset; 'España. Pueblos y paisajes' (1939), donde escribe Azorín; 'España mística' (1943) y 'Castillos y alcázares' (1956). Estas obras de Ortiz Echagüe tuvieron un éxito enorme en su época, principalmente en el ámbito internacional. con más de 30 ediciones y 250.000 ejemplares vendidos.

En la actualidad, la serie 'Balenciaga' (Disney +), que narra la vida del maestro de costura español, muestra en uno de sus capítulos al modisto hojeando uno de los mencionados libros de Ortiz Echagüe. El momento es de lo más dramático: plasma la soledad y la búsqueda del artista tras hablar con Coco Chanel, quien acababa de afearle que siguiera las tendencias de los diseñadores de París y le instaba

a mostrar su voz artística en sus creaciones de alta costura. Por eso, es natural que en la siguiente secuencia Cristóbal Balenciaga acudiese a sus raíces españolas, a la obra del primer gran fotógrafo español. «Le ayudaba a recordar esa España de pasado histórico y heroico», cuenta a ABC Igor Uria, director de colecciones de la Fundación Cristóbal Balenciaga.

#### Indumentaria popular

A Balenciaga también le inspiraban las prendas de su colección personal de indumentaria popular española y hay constancia, según nos cuenta Igor Uria, que en su biblioteca de París tenía los libros de Ortiz Echagüe. El maestro de costura, en la serie y en la vida real, da un giro radical de estilo y abandona los usos parisinos de la época para abrazar la tradición española y lanzarla a la vanguardia. Es entonces cuando el éxito, la sofisticación y el exotismo de sus colecciones alcanzan las máximas cotas. Crea trajes de noche con volantes como si fueran una bata de cola ultralujosa y gorros de charol negro, exactamente iguales a los que se pueden admirar en las fotos de los pescadores de Orio, firmadas por Ortiz Echagüe: «Esta es nuestra tierra y estamos más acostumbrados. pero desde el punto de vista internacional, los vestidos de Balenciaga tienen un dramatismo y una carga absoluta, siempre digo que, si te gusta el drama, Balenciaga es tu hombre y creo que con las fotografías de Ortiz Echagüe pasa lo mismo», apunta Uria.

En 2016, el Museo Balenciaga rindió homenaje a los dos artistas en una muestra titula-

Es un autor gigante de mirada única para inmortalizar una España que se iba apagando; un artista inspirador, inimitable da 'Carbón y terciopelo. Miradas de Ortiz Echagüe y Balenciaga sobre el traje popular'. Comisariada por Ana Balda, con Igor Uria como asociado, la muestra unía fotografía y moda para ensalzar y entrelazar el trabajo de estos dos grandes de España que emplearon la tradición como fuente de creatividad e innovación. «Balenciaga tenía una visión del pasado que le servía para dar una interpretación de futuro a sus creaciones», dice Uria. «Las imágenes de Ortiz Echagüe son un cifrado de la realidad, con la intención de dejar referencias que pretenden crear un origen: el lugar de donde venimos... Tienen como elemento identificador la atemporalidad. En su visión, el personaje rural, ya sea vestido de faena o de fiesta... está identificado con el valor de lo perenne», señalan Rafael Levenfeld y Valentín Vallhonrat en el libro 'Ortiz Echagüe. Fotografías 1903-1964' (Tf.Editores-La Fábrica).

En sus creaciones para la posteridad, Ortiz Echagüe también mira al pasado para rescatar y utilizar una técnica que data de los comienzos de la foMIÉRCOLES, 7 DE AGOSTO DE 2024 VERANO 55



tografía. Empleaba el procedimiento del carbón directo sobre papel Fresson, que da una textura muy característica y donde la imagen final no se obtiene directamente del negativo de la cámara, sino a través de una sucesión de pasos intermedios. Su obra íntegra fue donada personalmente por el autor en 1968 y desde 1981 la custodia el Museo Universidad de Navarra (MUN), que atesora cerca de 1.100 carbones, unos 1.500 negativos en papel y 28.740 negativos, además de materiales intermedios para producción editorial. Cuando visitas el búnker de Pamplona en el que se

carbones, clasificados por

temas: 'Tipos y trajes', 'Pue-

Paul y Caterina se encontraron con la obra de Ortiz Echagüe por casualidad y sin saber nada al respecto: «Cuando empezamos a trabajar en el espectáculo 'Merina', fuimos al Museo del Traje para inspirarnos, nos enseñaron muestras de indumentaria y unas fotografías, fue entonces cuando apareció Ortiz Echagüe y nos fascinó, no habíamos visto nada igual, sí habíamos estudiado grabados antiguos, pero nunca imágenes tratadas de esta manera», recuerda Paul García, quien atesora una de las primeras ediciones de uno de los libros del fotógrafo, que le regaló su amiga y que ya se ha convertido en una «herramienta de trabajo importantísima».

de Oteyza y Caterina Pañeda,

cuando vieron por primera vez

una fotografía de Ortiz Echa-

güe. «En sus imágenes no sólo

conservaba una parte de la His-

toria de España, sino que su mi-

rada era muy vanguardista y

permite a los artistas abrir ven-

tanas sobre mundos que han

inspirado a otros; su trabajo no

es plano, crea un misticismo y

un pictorialismo que aporta tex-

turas y plasticidad, luces y som-

bras», cuenta Paul García.

Salto al vacío

La firma Oteyza tiene ya en cartel la obra 'Merina', un espectáculo que aúna moda, danza, música electrónica y artes visuales, y cuyos autores son

los propios diseñadores: «En la pospandemia nos dimos cuenta de que para crecer había que abrir canales distintos. No era cuestión ni de meternos en el mundo de la perfumería, ni de seguir desfilando, y eso que llevábamos varias temporadas haciéndolo invitados por la organización de Paris Fashion Week, por eso nos costó mucho parar», añade Paul García. Fue un momento de salto al vacío, una decisión valiente e innovadora: «Un viaje paralelo a través de las artes escénicas es algo inédito. Nunca una firma se había constituido en autora».

#### Picasso y Cocteau

Chanel había creado vestuarios para el ballet de la Ópera de París y para las colaboraciones con Picasso y Jean Cocteau en 'Antígona' (1922) y en el ballet ruso de Serguéi Diághilev 'Le Train Bleu' (1924); Jean Paul Gaultier ha sido autor, director y diseñador de vestuario del 'Fashion Freak Show' (2019), y Tom Ford ha dirigido las películas 'Un hombre soltero' (2009) y 'Animales nocturnos' (2016). Sin embargo, ahora, unos diseñadores españoles que operan con el nombre de Oteyza van más allá con 'Merina': «No es más meritorio, es distinto, porque no solo la moda participa de otro universo artístico, sino que se constituye como autora. El espectáculo te abre a un público más amplio, te multiplica, ya no eres el que viste, sino que el artista es la propia firma», apunta Paul García.

La representación de Oteyza, dividida en cuatro actos, ha viajado por varias ciudades españolas e incluso ha dado el salto hasta París, donde fue exhibida y custodiada en el escenario por dos imágenes de Ortiz Echagüe. «No es una acción de marketing, es una obra artística que sale del alma y de la creación, cuando los desfiles son de consumo rápido y los diseñadores se replantean el momento y el contexto, nosotros hemos creado 'Merina'. Es una primera piedra, porque no queremos que la moda sea la hermana pobre de las artes».

El espectáculo cuenta con el coreógrafo Antonio Najarro, con el compositor Tagore González y con Príamo Estudio para la creación escénica. 'Merina' muestra, a través de la historia, la progresión de la creación española, desde el origen de la materia hasta la vanguardia: «Es un proyecto muy ambicioso con un recorrido muy amplio, que se puede enriquecer con elementos nuevos y en el que estará muy presente Ortiz Echagüe».



FUNDACIÓN BALENCIAGA

Westido de 1963 de

Balenciaga

MIÉRCOLES, 7 DE AGOSTO DE 2024 ABC 56 VERANO

#### POR DONDE NO PASA NADIE HOSTAL LA VIUDA

## Setenta años de buen comer

▶ En La Puebla de Trives, a un paso de la Ribeira Sacra, Anxo Trives recoge en esta casa de comidas la tradición gastronómica de la comarca aportando toques personales

#### CARLOS MARIBONA

Saliendo de la espectacular Ribeira Sacra camino de Ponferrada, en la vertiente noroccidental de la sierra de Queija, se encuentra la Puebla de Trives (A Pobra, en gallego), un pueblo rodeado de montañas que tuvo una gran importancia en el siglo XIX. De esa historia dan cuenta numerosos pazos nobiliarios. En las afueras está una de las grandes bodegas de la denominación de origen Ribeira Sacra, Dominio do Bibei, con sus instalaciones en lo alto de una loma dominando los viñedos en desnivel de mencía, godello y otras variedades de los que salen renombrados vinos como La Lama o La Cima. Ya en el pueblo, parada obligada en la pastelería Caneda, donde elaboran las mejores bicas de Trives, unos estupendos bizcochos que se hacen con manteca de vaca. Y luego a comer en el hostal La Viuda, una casa que tiene su origen en 1951, cuando Asunción López, viuda y con un hijo, abría en el pueblo el bar Rincón, donde empezó a dar de comer platos populares como callos, empanadas o albóndigas. Su cocina se hizo pronto muy popular entre viajantes y comerciales de la zona.

#### Un chef inquieto

Para hospedarlos, Asunción, que era conocida como La Viuda, abrió un pequeño hostal que funcionó tan bien que en 1972, junto a su hijo Ángel y la mujer de este, Clara, tuvo que trasladarlo a un lugar más céntrico y espacioso dentro del pueblo. Actualmente es la tercera generación, los hermanos María y Anxo Fernández, más conocido este como Anxo Trives, la que está al frente. Ambos mantienen el trato familiar y la cocina de raíz popular elaborada con el mejor producto de la zona que han sido las bases del éxito de este hostal. Anxo Trives es un cocinero inquieto. Graduado en el Centro de Hostelería de Galicia, fue alumno del repostero Paco Torreblanca y finalmente decidió quedarse en el restaurante familiar. En La Viuda ofrece en-



En 1972 la familia se mudó a un local más céntrico // ABC

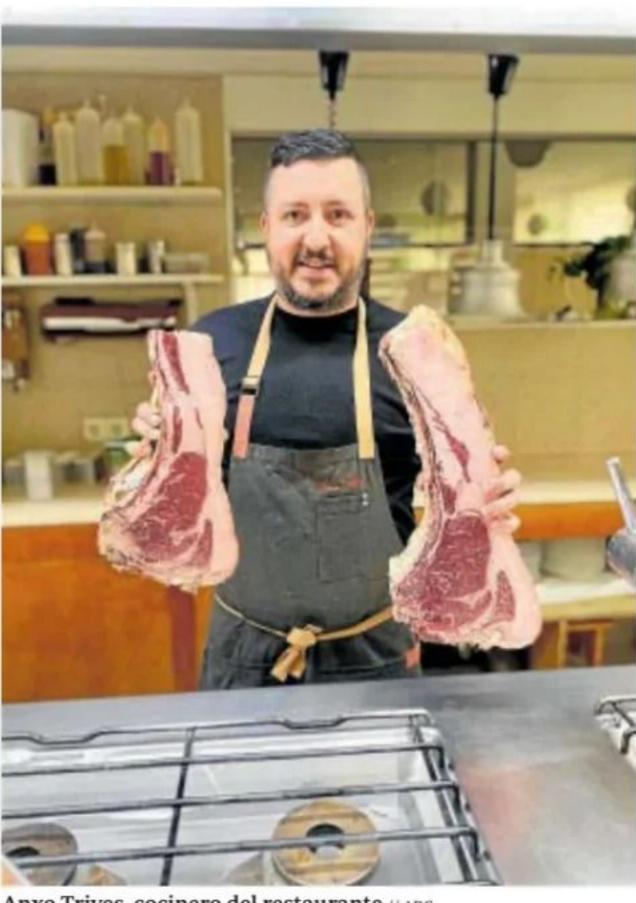

Anxo Trives, cocinero del restaurante // ABC

tre semana un buen menú del día compuesto, como la carta, por platos de esa cocina tradicional que ha sido santo y seña de esta casa de comidas durante más de setenta años. Al mismo tiempo, el cocinero está dando importantes pasos para brindar a sus clientes una cocina por encima de la media, actualizando recetas pero respetando la tradición de la zona.

Y siempre con la mejor materia prima, que le proporcionan productores de proximidad. Su caldo gallego de verano, que prepara con judías verdes en lugar de berzas y que se sirve al final de la comida; sus láminas de tocino de matanza casera curado en sal y ahumado en roble; la perdiz escabechada abatida en los montes de los alrededores;





la plancha // ABC

los callos con garbanzos o la merluza en ajada montada con patata, perfecta de punto, son platos que justifican una visita y que acercan al comensal a la gastronomía popular de esta comarca montañosa del norte de Orense.

Pero cuando más luce el cocinero es en los fines de semana, con un menú especial por 40 euros en el que apare-



cen platos más modernos que dan la talla de Anxo Trives. Menú en el que hay que elegir una entrada y un segundo entre diversas opciones y que incluye también prepostre y postre. Las opciones son tentadoras. Entre otras cosas: ajoblanco con xarda y mejillones en escabeche; fabas lobas de A Veiga con cocochas de merluza; ensalada de xarda y frutas; garbanzos a curry con gambón; canelón de pollo teriyaki; cochinillo celta de Viana; perdiz a la cazadora, o gallo de Os Chambras con castañas de Amarelante. Precisamente con estas castañas, para ponerlas en valor, lleva años trabajando Anxo. En algunos casos incorporadas a postres también de origen popular que ha sabido actualizar con la influencia recibida de Torreblanca.

En cuanto a los vinos, en La Viuda hay una completa carta de referencias gallegas, especialmente de Orense, aprovechando la privilegiada situación de esta comarca. limítrofe con la Ribeira Sacra y próxima a las denominaciones de origen Valdeorras, Monterrei y Ribeiro.

#### Hostal la Viuda

Dirección: Rosalía de Castro, 17. La Puebla de Trives (Orense). Tel. 988 33 01 01. www.laviudatrives.es. Precio: Menú especial 40€



ABC MIÉRCOLES, 7 DE AGOSTO DE 2024 VERANO 57



La Reina Letizia, Doña Sofía, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía paseando por Palma // EFE

## La Reina Letizia, sus hijas y Doña Sofía, de paseo por Palma

▶ La Princesa Leonor fue la encargada de llevar a su familia en un coche gris

AARÓN ESPÍ MADRID

Acompañada de sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, la Reina Letizia se dejó ver, este martes, paseando por el centro de Palma ante la atenta mirada de los ciudadanos y turistas de la capital balear. También estaba junto a ellas Doña Sofía. Sin embargo, en esta ocasión, lo hicieron sin la presencia del Rey Felipe VI, quien se encuentra apoyando a los deportistas españoles en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Las cuatro, que derrocharon complicidad y se mostraron de lo más relajadas, recorrieron las calles cercanas a la Plaza Mayor de la localidad y no dudaron en posar ante los medios de comunicación. Así, todas optaron por vestir con ropas veraniegas para combatir las tórridas temperaturas que golpean la zona.

Durante el paseo, la esposa de Felipe VI, sus hijas y Doña Sofía pasaron por distintos puestos de ropa y visitaron, siguiendo la tradición de cada verano, el mercadillo de la zona. Señalar que entraron en una tienda de nutrición, que regenta Pilar Aguiló, la esposa de Jaume Anglada, gran



La Princesa Leonor llevando a su familia en coche // EFE

amigo de los Reyes de España. Prueba de ello es que desde que eran Príncipes de Asturias solían acudir a alguno de los conciertos del cantautor mallorquín en la isla durante el periodo estival. Por su parte, la madre del monarca nunca ha escondido su amor por el centro de la ciudad y seguro que les explicó los aspectos más atrayentes de la zona.

Uno de los momentos que más expectación generó fue cuando la Princesa Leonor apareció, por primera vez, conduciendo un coche de color gris. La primogénita de los Reyes de España ya tiene el carné de conducir y quiso demostrar sus dotes al volante. Asímismo, fue la encargada de trasladar a su familia, que la miraba con admiración y cariño, en su vehículo.

Se prevé que este jueves Doña Sofía ponga rumbo a Francia para dar su apoyo a los deportistas españoles en la recta final de los Juegos Olímpicos de París. Incluso se espera que acuda a la ceremonia de clausura de estos, que

se llevará a cabo el domingo 11 de agosto, y a la que acudirán varios artistas internacionales para deleitar a los allí presentes con sus actuaciones. Así, con su llegada, el Rey Felipe VI regresará a Mallorca para seguir disfrutando de las vacaciones junto a su esposa y sus vástagos antes de que la Princesa Leonor vaya a la Escuela Naval de Marín, que será a finales de este mes.

#### Primer plan conjunto

Este paseo llega dos días después de que el Rey Felipe VI, la Reina Letizia, sus hijas, Doña Sofía e Irene de Grecia fueran vistos en la zona del Portixol de Palma para acudir a Mía -antes Ola de Mar-, uno de sus restaurantes favoritos de Mallorca. Destacar que han asistido todos los veranos de los últimos años. También que fue el primer plan privado de la Familia Real en la capital bailear durante sus vacaciones y el primero en el que que coincidieron los Reyes de España con sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía.

#### Jennifer Lopez se siente «furiosa» y «humillada» por su separación de Ben Affleck

Como era previsible, el divorcio entre Jennifer Lopez y Ben Affleck transcurre de la peor manera posible: no se hablan, los representantes artísticos -que no los abogados- mantienen furiosas conversaciones sobre las posibles condiciones de la separación y diversas fuentes afirman que la cantante se encuentra «furiosa» y «humillada» por la actitud del actor. Según 'Page Six', la intérprete no puede más. Y es que, Ben Affleck no ha solicitado el divorcio porque no quiere causarle

más humillación a Jennifer Lopez, lo que tendría de los nervios a la cantante, que todo lo que quiere es acabar de una vez por todas e iniciar una nueva vida. «Él es muy protector con ella». aseguran. No obstante, esto no sirve a la artista ya que una fuente cercana a ella expone que el intérprete «la ha humillado porque ella hizo un gran alboroto al proclamar que él era el amor de su vida. Acaban de tener dos bodas hace dos años. Esto es una especie de récord, no son niños pequeños».

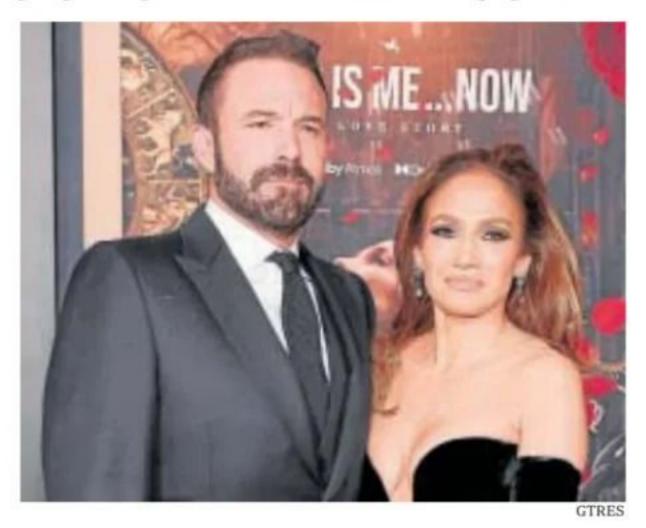

#### Brooklyn Beckham se fractura el hombro durante sus vacaciones

Brooklyn Beckham, el hijo mayor de Victoria y David Beckham, ha sido hospitalizado tras sufrir una fractura de hombro. La noticia fue compartida



por el joven a través de su cuenta de Instagram. Pese a la gravedad del incidente, Brooklyn ha querido tranquilizar a sus seguidores asegurando que «todo está bien» gracias al apoyo de su esposa, la actriz Nicola Peltz. Los mensajes de ánimo y pronta recuperación no han tardado en llegar, con seguidores y amigos deseándole lo mejor y preguntando cómo ocurrió el accidente, aunque, por el momento, no ha dado detalles sobre las circunstancias que llevaron a su lesión. Este suceso se suma a un periodo difícil para la pareja, especialmente para Nicola, quien recientemente perdió a su perrita Nala en un trágico incidente.



## ABC

#### **Autodefinido**

Complete el casillero con ayuda de la imagen dada.

|                                                   |                                | 100                                                           | RE                             |                               | CANTÓ CANTA Y SÉ                       | •                                          |                                    | ₹                                               | PREFIJO QUE<br>SIGNIFICA                | ₹                                 | CUBO SEÑA-<br>LADO CON                     | ¥                           | INSTITUTO<br>CERVANTES                 | ¥                                         | POLVO DE<br>CHOCOLATE              | ₹                                          | APARATOS                               | ₹                           | COACCIÓ                              |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
|                                                   |                                |                                                               |                                |                               | FELIZ<br>DESCIFRAR                     |                                            | PREMIO DE<br>UN TRIUNFO            |                                                 | SIGNIFICA<br>ABEJA                      |                                   | PUNTOS                                     |                             | PERCIBIR                               |                                           | BARRIO<br>DE NY                    |                                            | APARATOS<br>AEROSTÁTI-<br>COS          |                             | COACCIÓ<br>HECHA<br>SOBRE<br>ALGUIEN |
| 75                                                |                                | 底                                                             |                                |                               | <b>&gt;</b>                            |                                            |                                    |                                                 | APARATO<br>PARA TOS-<br>TAR             | >                                 | *                                          |                             | ٧                                      |                                           | *                                  |                                            | FORMATO<br>MUSICAL                     | >                           | ٧                                    |
|                                                   | 24                             |                                                               |                                |                               | AUTORRE-<br>TRATO                      |                                            | CONCEJO<br>ASTURIANO               | >                                               | APTITUD<br>₩                            |                                   |                                            |                             |                                        | PROFESIÓN<br>DEL TEATRO                   | <b>&gt;</b>                        |                                            |                                        |                             |                                      |
|                                                   | K.,                            |                                                               | 1                              |                               | <b>-</b>                               |                                            | HERMOSA,<br>BELLA                  |                                                 |                                         | TIPO DE<br>LANCHA                 | <b>&gt;</b>                                |                             |                                        |                                           |                                    |                                            | BALIDO DE<br>UN CAR-                   | <b>.</b>                    |                                      |
| 10                                                |                                |                                                               |                                |                               |                                        |                                            |                                    |                                                 |                                         | JUNTO A                           |                                            |                             |                                        |                                           |                                    |                                            | NERO<br>PARRILLA                       |                             |                                      |
|                                                   | -                              |                                                               | -                              | U.                            | PAREJA DEL<br>TORNILLO                 | >                                          |                                    |                                                 |                                         | •                                 |                                            | PRESUMIDO,<br>PEDANTE       |                                        | CÁNIDOS<br>SALVAJES<br>ARAÑAZO,<br>HERIDA | >                                  |                                            | <b>'</b>                               |                             |                                      |
|                                                   |                                |                                                               |                                |                               | OBSERVAR                               | RESERVA,<br>VEDA                           | <b>&gt;</b>                        |                                                 |                                         |                                   | DEAMBULÉ                                   | <b>&gt;</b> ¥               |                                        | HERIDA *                                  |                                    | EN CON-<br>SECUENCIA                       | <b>&gt;</b>                            |                             |                                      |
|                                                   |                                | INVESTICA                                                     |                                | 7                             |                                        | MERIENDA<br>CAMPERA                        |                                    |                                                 |                                         |                                   | AGENCIA DE<br>DEFENSA                      |                             |                                        |                                           |                                    | ATENDER                                    |                                        |                             |                                      |
| IE PUSE EN<br>CAMINO<br>ACTO EXA-<br>GERADO       | *                              | INVESTIGA<br>EN EE. UU.<br>CORRES-<br>PONDER, IR<br>A PARAR   | *                              | BALON-<br>CESTISTA<br>ESPAÑOL | >                                      | •                                          |                                    | RUMIANTE<br>CERVIDO                             | >                                       |                                   | ,                                          |                             | AFECTO,<br>CARIÑO                      | >                                         |                                    | '                                          |                                        | INQUIETUD,<br>SOBRESALTO    |                                      |
| ► GERADO                                          |                                | A PARAR<br>₩                                                  |                                | ARTÍCULO 🗡                    |                                        |                                            |                                    | ¥                                               |                                         | CONSONAN-<br>TES NASALES          | >                                          |                             |                                        |                                           | SE DIRIGÍAN                        | >                                          |                                        | *                           |                                      |
|                                                   |                                |                                                               |                                |                               | POLVO                                  |                                            |                                    |                                                 | ARREVIA                                 | CONFIAR EN<br>ALGUIEN             |                                            |                             |                                        |                                           | EL SER INDI-<br>VIDUAL             |                                            |                                        |                             |                                      |
| ANIFESTAR<br>ALEGRÍA                              | >                              |                                                               |                                |                               | POLVO<br>BLANCO<br>ALICIA EN<br>INGLÉS | >                                          |                                    |                                                 | ABREVIA-<br>TURA DE<br>FIRMADO<br>PLAYA | > '                               |                                            |                             | ÁRBOL<br>FRUTAL<br>FARDO, PACA         | >                                         | 3.4.2                              |                                            |                                        |                             | POÉT.<br>BARCO                       |
| TRIBUNAL<br>CONSTI-<br>TUCIONAL                   | >                              |                                                               | INDICA<br>AUMENTO              | >                             | *                                      |                                            | COL, COM-<br>PRENDI                | >                                               | ¥                                       |                                   | DIARIO<br>DIGITAL                          | >                           | *                                      |                                           |                                    | PERRO                                      | -                                      |                             | ٧                                    |
| NEESON,<br>ACTOR                                  |                                |                                                               | QUE MUEVE                      |                               |                                        |                                            | DYLAN,<br>MUSICO                   |                                                 |                                         |                                   | RASPE *                                    |                             |                                        |                                           |                                    | AÉREO NO<br>TRIPULADO                      |                                        |                             | 2                                    |
|                                                   |                                |                                                               |                                | EXCARCELAR                    | >                                      |                                            |                                    |                                                 |                                         |                                   |                                            | SIN AROMA                   | >                                      |                                           |                                    |                                            |                                        |                             |                                      |
| HERMANO                                           | DEL VIENTO  HASTA ESTE MOMENTO |                                                               |                                |                               |                                        |                                            |                                    | SUFIJO QUE<br>INDICA PRO-<br>FESIÓN<br>ACEITOSA | >                                       |                                   |                                            | IZQUIERDA                   |                                        | INVENTA                                   | MANOJO CIUDAD DEL NORTE DE FRANCIA | -                                          |                                        |                             |                                      |
| >                                                 | ٧                              |                                                               |                                | 4.º NOTA                      |                                        | ÁRBOL<br>DIMINUTO<br>EN AMÉRICA,<br>ALUBIA | >                                  | ٧                                               |                                         |                                   |                                            | ٧                           | VOZ DE LA<br>GALLINA<br>LEVANTAR,      | <b>&gt;</b> ¥                             | ٧                                  |                                            | LIGA<br>ESPANOLA<br>DE BALON-<br>CESTO |                             | HOSTIG<br>MIENTO                     |
| NQUIETUD<br>DEL ANIMO                             |                                | FEDERACIÓN<br>ESPAÑOLA<br>DE FÚTBOL<br>CENTRO DE<br>BRONCEADO | >                              | *                             |                                        | *                                          | LOTERÍA<br>ESTATAL<br>SUFIJO DIMI- | >                                               |                                         |                                   | EMPERATRIZ<br>DE RUSIA<br>RÁPIDO,<br>ÁGIL  | >                           | SUBIR *                                |                                           |                                    |                                            | *                                      | HELADO<br>CON TRO-<br>CITOS | *                                    |
| >                                                 |                                | ₩                                                             |                                |                               | VÍA DEL<br>TREN                        | >                                          | NUTIVO                             |                                                 |                                         | PLANTAS<br>CON FLORES<br>OLOROSAS | > ¥                                        |                             |                                        |                                           |                                    | 300, EN<br>NUMEROS<br>ROMANOS              | >                                      | *                           |                                      |
| HORTALIZA<br>CRUCIFERA                            | ONZA PLANTAS DE LA ACEI-       | >                                                             |                                | PUNTERÍA,<br>DESTREZA         | NADAL LO ES                            |                                            |                                    |                                                 | CONTRAC-<br>CIÓN                        | *                                 |                                            | EXPRESIÓN<br>RARA           | 1                                      |                                           |                                    | AMARRAR<br>¥                               |                                        |                             |                                      |
| >                                                 | ŤUNA                           |                                                               | EN LUGAR<br>DISTANTE           | RAYA, RECTA                   |                                        |                                            |                                    |                                                 | MUEBLE<br>PARA DES-<br>CANSAR           | >                                 |                                            | CIUDAD DE<br>RUSIA          |                                        | Y EN LATÍN                                | >                                  |                                            | PRON. DE LA<br>2.ª PERS.               | <b>&gt;</b>                 |                                      |
| DEL LACIO                                         | <b>→</b>                       |                                                               |                                |                               |                                        |                                            | LA QUE<br>COCINA A LA              | _                                               | AVIDEZ<br>*                             |                                   |                                            | , ,,,                       |                                        | LOS DOS                                   | REPULSIÓN                          | <b>&gt;</b>                                | ESCURRIR<br>¥                          |                             |                                      |
| FRANCE,<br>AEROLINEA                              |                                |                                                               |                                |                               |                                        |                                            | PLANCHA<br>INSTR. DE<br>VIENTO     |                                                 |                                         |                                   |                                            |                             |                                        |                                           | AMNISTÍA<br>INT.                   |                                            |                                        |                             |                                      |
| >                                                 |                                |                                                               | COCODRI-<br>LO DEL,<br>ESPECIE | >                             |                                        | D-0                                        | *                                  | SONIDOS<br>DEBILES<br>MAYOR O<br>MENOR          | >                                       |                                   |                                            |                             | FLUJO Y<br>REFLUJO<br>CASCOS<br>AZULES | >                                         | *                                  |                                            |                                        |                             | PREF.,<br>RECIEN                     |
| PARRAS<br>ANTIGUO<br>CURSO<br>ESCOLAR             | >                              |                                                               |                                |                               |                                        | PRENDA<br>INTERIOR DE<br>MUJER             | >                                  | ¥                                               |                                         |                                   | MASCOTA<br>OLÍMPICA<br>VA ANTES DE<br>LA Z | >                           | *                                      |                                           |                                    | CANAL DE<br>NOTICIAS<br>BRITISH<br>AIRWAYS | >                                      |                             | *                                    |
| ESCOLAR                                           |                                |                                                               | AGNÓSTICOS                     | <b>&gt;</b>                   |                                        | EXISTE     ▼                               |                                    |                                                 | ABSTI-<br>NENCIA DE<br>COMIDA           |                                   | ¥                                          |                             |                                        |                                           | PALO DEL<br>BÉISBOL                | AIRWAYS                                    |                                        |                             |                                      |
| MENSAJE<br>ENVIADO<br>CON UN<br>TELEFONO<br>MOVIL | >                              |                                                               |                                | ACICALARSE                    | >                                      |                                            |                                    |                                                 |                                         |                                   |                                            | CONSU-<br>MIDOR,<br>CLIENTE | >                                      |                                           |                                    |                                            |                                        |                             | -                                    |

#### Sudoku

#### Fácil

|   |   | 6 |   |   | 8 | 2 |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 4 |   |   |   |   | 1 |
| 1 |   |   | 3 | 7 |   |   |   | 6 |
|   | 4 |   |   |   |   | 6 |   |   |
|   |   | 9 |   |   |   | 4 |   |   |
|   | 1 | 2 |   |   |   |   |   | 7 |
|   | 9 | 1 | 8 |   |   |   | 3 |   |
|   |   |   | 7 |   | 6 | 8 |   | 2 |
| 7 |   |   |   |   |   |   |   | 5 |

#### Difícil

|   | 4 |   | 8 |   |   |   | 1 |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 7 |   | 5 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | 1 |   | 9 | 4 |
|   | 2 |   |   |   |   |   |   | 6 |
|   | 7 |   | 2 | 4 |   |   |   |   |
|   |   |   | 9 |   |   | 1 |   |   |
|   |   |   |   |   | 5 |   |   |   |
|   | 9 |   | 7 |   |   | 8 |   |   |
| 6 |   |   |   | 3 |   | 7 |   | 2 |

#### Binario

Complete el casillero con las cifras 0 y 1. En cada fila y en cada columna debe haber la misma cantidad de ceros y de unos. No puede haber más de dos números iguales consecutivos, ni en horizontal ni en vertical.

#### Fácil

|   | 0 |   |   | 1 |   | 1 | 1 |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | 0 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |
|   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   |
| 0 |   | 0 |   |   |   |   | 0 |   |   |
|   | 1 |   |   |   |   |   |   | 0 |   |
|   |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   | 1 |
| 1 |   |   |   |   | 0 |   | 0 |   |   |
| 0 | 0 |   |   | 1 |   |   |   | 1 |   |
|   |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 1 | 1 |

#### Rostrograma

Identifique al personaje de la fotografía e inserte su nombre y su apellido en el casillero.



HORIZONTALES. 1: Lugares donde se arregla el pavimento. 6: Grupo que canta *Sin ti no soy nada*. 12: Celebro a carcajadas. 13: Lastimosa, penosa. 14: Afamada por sus cuchillos. 15: Marca de bolígrafos. 16: Plato con una ligera concavidad. 17: Ir de bares picoteando. 18: Igual o semejante totalmente. 19: Principal en una clase. 21: Instrumento de música. 23: Proporcionar munición. 25: Establecer un acuerdo. 27: Exterminio. 33: Fábrica de cierta aleación. 34: La Tierra gira sobre él. 36: Figura de un dios adorado. 37: Equipo de fútbol de Milán. 38: Plantación frecuente en Jaén. 39: Vidrios de aparatos ópticos. 40: Lienzo sobre el que pintar. 42: Nativa de cierta isla canaria. 43: Primera luz del día, antes de salir el sol. 45: Patriarca bíblico. 47: Parte interna del avión reservada al piloto. 48: Indivisible por dos. 49: Marca de coches. 51: Conservado con sal o humo. 53: Pintar de un color distinto. 57: Soporta la partitura. 59: Dificultar, obstruir el paso. 60: Pasta viscosa para pegar. 61: En Andalucía, casa de vecindad. 62: Ciudad a orillas del Tíber. 63: Entre espalda y muslos. 65: Expresión para despedirse. 66: Situación en que se encuentra algo. 67: Caen copos. 68: En jerga juvenil, relación amorosa breve. 69: Desgastar, deteriorar.

VERTICALES. 1: Expresado con la palabra hablada. 2: Juego con bolas de marfil. 3: Hacerse con lo ajeno. 4: Personaje bíblico. 5: Ayudar a alguien frente a un peligro. 6: Apéndice de los vertebrados acuáticos. 7: Partícula pequeña de algo. 8: Torta de maíz venezolana. 9: Nombre inglés de varón. 10: El continente más poblado. 11: Cerrar un sobre con una pasta roja derretida. 18: Ciudad donde se disputa el Roland Garros. 19: Antílope de la sabana. 20: Poliamida usada en tejidos. 22: Ave pequeña. 24: Cierta infusión sudamericana. 25: Ventaja o aspecto favorable. 26: Reptil similar al cocodrilo. 27: Presentó *Gran Hermano*. 28: Nombre de la cantante. 29: Música popular cubana. 30: De gran estatura (f.). 31: Hermanos cineastas. 32: Adquirir el conocimiento de una cosa. 34: Acontecimiento, suceso. 35: Existían en aquel momento. 41: Suscrito a una compañía telefónica. 42: Miembros de cierto pueblo nómada. 44: Medida de capacidad del petróleo. 46: Tienda de ropa barata. 47: Instrumento para torear. 49: Retirar algo de un sitio y ponerlo en otro. 50: Región austriaca. 51: Grupo de cosas de las mismas características. 52: Amaestrar, domesticar. 54: Persa. 55: Provincia cuya capital es Vitoria. 56: Nivelar, igualar. 58: El conjunto de las cosas. 60: Modelo de Renault. 64: Elemento de un cromosoma.

#### Soluciones de hoy

#### Autodefinido

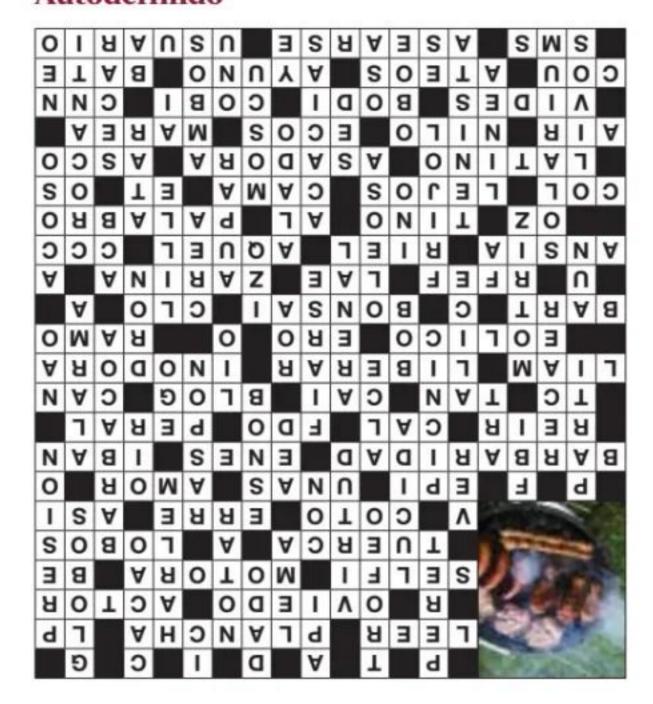

#### Sudoku -Fácil

| 9 | 9 | L | 3 | Þ | 6 | 8 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 8 | 9 | ŀ | 7 | g | 3 | Þ |
| Þ | 3 | 7 | 9 | 2 | 8 | L | 6 | 9 |
| Z | 9 | 3 | Þ | 6 | 9 | 2 | ŀ | 8 |
| 8 | L | Þ | 7 | 3 | 2 | 6 | 9 | 9 |
| 6 | 2 | 9 | L | 8 | 9 | 1 | Þ | 3 |
| 9 | 8 | 6 | 2 | L | 3 | Þ | 9 | ŀ |
| L | 7 | 9 | 6 | 9 | Þ | 3 | 8 | 2 |
| 3 | Þ | 2 | 8 | 9 | ŀ | 9 | L | 6 |

#### Sudoku - Difícil

|   |   |   |   |   |   | 9 |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 8 | 9 | 2 | 7 | L | 6 | Þ |
| ŀ | 9 | 6 | 9 | 8 | Þ | 2 | 3 | 7 |
| 8 | 2 | ŀ | L | 9 | 6 | Þ | g | 3 |
| 6 | 9 | 3 | 8 | Þ | 2 | 9 | 7 | ŀ |
| 9 | 7 | Þ | 3 | ŀ | 9 | 6 | 2 | 8 |
| Þ | 6 | 9 | ŀ | 7 | 3 | 8 | 9 | 2 |
| 3 | 8 | 2 | Þ | 9 | 9 | 7 | L | 6 |
| Z | L | 9 | 2 | 6 | 8 | 3 | t | G |

#### **Binario**

| L | 1 | 0 | 0 | ŀ | 0 | L | ŀ | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ŀ | ŀ | 0 | ŀ | L | 0 | ŀ | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | L | 0 | L | ŀ |
| L | ŀ | 0 | ŀ | 0 | L | 0 | ŀ | 0 | 0 |
| 0 | 0 | ŀ | 0 | ŀ | 0 | L | 0 | ŀ | L |
| L | L | 0 | ŀ | 0 | L | 0 | 0 | ŀ | 0 |
| 0 | 0 | ŀ | 0 | ŀ | 0 | ŀ | ŀ | 0 | ŀ |
| L | L | 0 | 0 | L | 0 | L | 0 | L | 0 |
| 0 | 0 | ŀ | ŀ | 0 | L | 0 | 0 | ŀ | ŀ |
| 0 | 0 | ŀ | ŀ | 0 | ŀ | 0 | ŀ | 0 | ŀ |

#### Rostrograma

| _ |   |   |   |   |   |   |   | _ |   |   |   |    |    |    |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|
| Я | A | N | 0 | 1 | S | 0 | Я | 3 | 3 | T | 3 | ٦  | ٦  | 0  | Я |
| A | ٨ | 3 | 1 | N | 0 | D | A | T | S | 3 | S | 0  | 1  | а  | A |
| S | A | Э | ٦ | A | N | A | M | 0 | Я | ٦ | A | Я  | Я  | 0  | 0 |
| A | ٦ | 0 | ၁ | Я | A | N | 0 | Ь | A | 1 | ٦ | 1  | Я  | T  | A |
| Я | A | T | N | 1 | T | 0 | а | A | Я | n | ၁ | T  | A  | 3  | S |
| N | 0 | N | A | N | 1 | 8 | A | 0 | 3 | 0 | N | A  | 8  | ٦  | A |
| A | Я | 3 | M | 0 | Ð | A | ٦ | 3 | T | S | 3 | T  | N  | 3  | ٦ |
| Я | A | ٨ | 1 | ٦ | 0 | Я | 3 | T | N | 1 | 0 | ٦  | 0  | а  | 1 |
| 3 | ٢ | 3 | A | 1 | Я | 3 | 0 | A | 3 | Я | ၁ | A  | S  | A  | M |
| Я | A | T | 0 | A | d | Я | A | M | Я | A |   | N  | 14 | 14 | W |
| A | Ь | Я | A | N | A | Я | B | Я | A | d | 2 | y. | M  | e  |   |
| Я | A | 3 | Ь | A | T | 0 | N | A | ٦ | ٦ | 4 | 10 |    | 2  |   |
| ၁ | 1 | 8 | 3 | T | 3 | 0 | A | В | ٦ | A |   | 8  | 2  |    | 7 |
| A | S | 0 | Я | 0 | ٦ | 0 | а | 0 | 1 | Я |   | k  |    | þ  |   |
| ٦ | A | Я | A | M | A | S | A | Я | 8 | 0 |   | 1  | 4  | Υ. |   |





#### SORTEOS DE AYER

CUPÓN DE LA ONCE (Mar. 6)

00000 Serie: 000

TRIPLEX DE LA ONCE (Mar. 6)

S.1: 861 S.2: 664 S.3: 790

S.4: 434 S.5: 000

MI DÍA DE LA ONCE (Mar. 60)
Fecha: 00 MES 0000 N° suerte: 00

BONOLOTO (Mar. 60)

00 00 00 00 00 00 Complementario: 00 Reintegro: 0

EUROMILLONES (Mar. 60)

00 00 00 00 00 Estrellas: 00-00 Millón: XXX00000

SÚPER ONCE (Mar. 60)

Sorteo 1:

07-09-10-20-21-22-24-27-29-30-33-36-40-46-63-65-74-78-79-85 Sorteo 2:

**01-08-10-12-17-37-44-51-57-61-65-67-68-70-72-75-78-79-80-85** Sorteo 3:

03-04-10-11-12-26-28-32-41-42-43-56-62-63-64-77-78-79-81-83 Sorteo 4:

04-06-12-14-18-20-21-22-25-27-28-29-35-44-47-51-54-64-66-78 Sorteo 5:

00-00-00-00-00-00-00-00-00

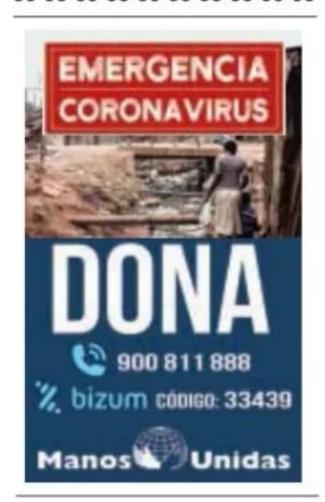

#### **SORTEOS ANTERIORES**

CUPÓN DE LA ONCE

 Sábado 3:
 28692
 Serie: 023

 Domingo 4:
 79943
 Serie: 003

 Lunes 5:
 58377
 LaPaga: 007

TRIPLEX DE LA ONCE

Sá. 3: 599 / 364 / 476 / 332 / 388 Do. 4: 258 / 830 / 355 / 309 / 677 Lu. 5: 647 / 371 / 754 / 893 / 607

BONOLOTO

Sábado 3: 03-10-19-20-29-34 C:11 R:9 Domingo 4: 01-13-18-28-34-49 C:20 R:4 Lunes 5: 11-18-36-41-44-49 C:47 R:1

LOTERÍA PRIMITIVA

Sábado 3: 10-18-25-27-35-42 C:34 R:1 Lunes 5: 11-18-36-41-44-49 C:35 R:4

GORDO DE LA PRIMITIVA Domingo 4: 01-13-18-28-34-49 C:8

Martes 30: 09-25-28-37-38 E: 2-8 Viernes 2: 05-07-12-33-46 E: 3-12

LOTERÍA NACIONAL Sábado 3 de agosto

EUROMILLONES

Primer premio: 25724
Segundo premio: 56249
Tercer premio: 87396
Reintegros: 4, 5 y 7

LOTERÍA NACIONAL

Jueves 1 de agosto
Primer premio: 91351
Segundo premio: 70909
Reintegros: 1, 7 y 9

#### Crucigrama blanco Por Óscar

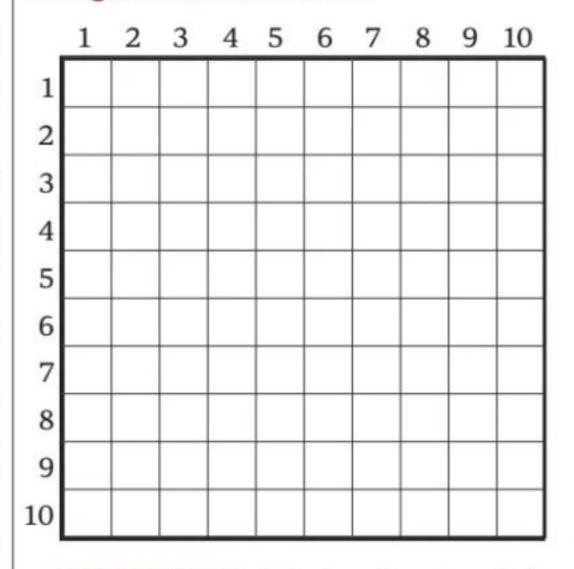

HORIZONTALES.- 1: Cortaras las extremidades de algo. 2: Dejara el trabajo, se diera al ocio. Altar donde se celebran ritos religiosos. 3: Negación. Cosas raras. 4: Símbolo del flúor. Sitio apropósito para calar las redes de pesca. 5: Gansos domésticos. Reunión donde el público escucha los discursos de algún personaje de relevancia política y social. 6: Cabeza de ganado. Persona que, junto con otras de igual condición, se dedica al abordaje de barcos en el mar para robar. 7: Quitarla la vida. Al revés, símbo-

#### Contiene 11 cuadros en negro

lo del cerio. 8: Maltratara, manoseara, arrugara, marchitara. Hogar, sitio de la lumbre en la cocina. 9: Interjección que se usa repetida para arrullar a los niños. Aborreces, detestas. Norte. 10: Al revés, poseída, endemoniada. Mujer que está falta de juicio.

VERTICALES .- 1: Ajustara, concordara algo con otra cosa. 2: Resonancia. En Aragón, chivo o cordero que no llega a primal, plural. 3: Al revés, caminar de acá para allá. Ascendencia o linaje. Punto cardinal. 4: Cosas que tienen un precio más alto de lo normal. Piezas de materia rígida en forma de circunferencia. 5: Becerro que tiene dos años y no tiene aún tres. Tierra muy húmeda en la cual se deja crecer o se siembra la hierba para pasto de los ganados. 6: Al revés, pulieran una obra. Al revés, decimosexta letra del alfabeto griego. 7: Preposición. Al revés, dé alaridos. 8: Al revés, poner liso, terso o lustroso. De esta manera. 9: Al revés. apartara, separara. Quinientos. 10: Al revés, mujeres que tienen muchas canas. Símbolo del sodio.

#### Jeroglífico



Lo que hay que tener para enfrentarse

#### Ajedrez

#### Negras juegan y ganan



Van der Wiel – Kamsky (Wijk aan Zee, 1994)

#### Crucigrama Por Cova-3

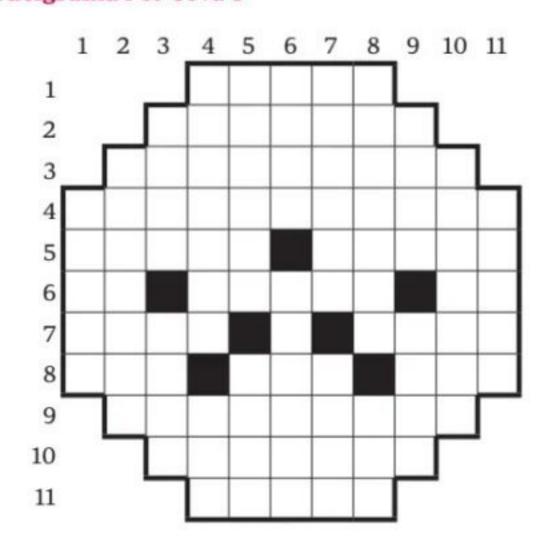

HORIZONTALES: 1: Mamífero de los países andinos, valorado por su leche y su lana. 2: Al revés, palabra de agradecimiento. 3: Se moverían con total libertad en un sitio. 4: Distrajeses, confundieses, desorientases al que te busca. 5: Limpiad. Bonito pueblo de Venezuela. 6: Película de terror de 2017. Yegua de pelo mezclado de blanco, gris y bayo. Pronombre personal. 7: Capital de Perú. Manera de llamar a María Jesús. 8: Sujeta con nudos. Yo según el psicoanálisis de Freud. Nombre de mujer. 9: Perteneciente al pueblo germánico que se estableció en la antigua Italia. 10: Parecida, similar, pareja. 11: Cocinaré al horno

VERTICALES: 1: Al revés, unid a varios con el mismo objetivo. 2: Diminutivo de cesto. 3: Al revés, pronombre demostrativo femenino plural. Algo que se prepara con harina y agua para hacer pan. 4: Objeto que sirve para iluminar. Al revés, Agencia Nacional de Tierras. 5: Grupo de sustancias insolubles en agua, pero solubles en solventes orgánicos. Existías. 6: Al revés, extrae. País africano. 7: Nombre masculino y apellido. Al revés, pidió, imploró. 8: Al revés, ave de rapiña parecida al gavilán. Oficina de Gestión Empresarial. 9: Se usa mucho en los hospitales para las curas. Ser mágico femenino que vuela. 10: Dios del mar. 11: Al revés, sujetabas

#### Sudoku Por Cruz&Grama

| 7           | 8 |   | 6 |        |   |   |   |
|-------------|---|---|---|--------|---|---|---|
| 7<br>2<br>4 |   |   |   |        | 5 | 4 |   |
| 4           |   |   |   |        |   |   |   |
|             |   | 7 |   | 3      |   |   | 9 |
| 5           |   | 8 |   | 3<br>6 | 7 |   |   |
|             |   |   |   |        |   | 3 |   |
| 1           | 7 | 2 |   | 8      |   |   | 4 |
|             |   |   |   |        | 8 |   |   |
| 6           |   | 4 | 7 |        | 1 |   |   |

#### Soluciones de hoy

0 8 8 4 1 2 1 5 3

| 70.1 |       |                          | -                | -                             | -                                                                          | -                                                                                                 | -                                                                |
|------|-------|--------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| L    | 8     | 6                        | 1                | 9                             | 3                                                                          | þ                                                                                                 | c                                                                |
| 9    | ß     | 9                        | £                | 2                             | 2                                                                          | 1                                                                                                 | 1                                                                |
| £    | Þ     | 2                        | 9                | 1                             | 1                                                                          | 9.                                                                                                | 6                                                                |
| L    | 1     | 9                        | 6                | 8                             | Þ                                                                          | ε                                                                                                 | 9                                                                |
| 5    | 9     | ε                        | b                | £                             | 1                                                                          | 2                                                                                                 | 8                                                                |
| 8    | E     | 1                        | 2                | 6                             | 9                                                                          | 9                                                                                                 | Þ                                                                |
| r    | 5     | L                        | 8                | 8                             | -                                                                          | 1                                                                                                 | 3                                                                |
| 6    | 5     | *                        | 8                | 9                             | 6                                                                          | 8                                                                                                 | L                                                                |
|      |       |                          |                  | n                             | )K                                                                         | pi                                                                                                | ns                                                               |
|      | 1 B P | 1 4<br>5 9<br>8 6<br>7 5 | 9 6 F<br>9 7 5 7 | 8 6 7 8<br>8 6 7 8<br>8 6 7 8 | 8 6 4 2 6<br>9 8 4 2 6<br>1 4 9 6 8<br>1 4 9 6 8<br>1 4 9 6 8<br>1 4 9 6 8 | 8 6 1 2 6 9<br>5 9 6 7 1<br>1 2 9 6 8 7<br>1 2 9 6 8 6<br>5 9 6 7 1<br>6 6 7 8 6 6<br>6 7 8 8 6 6 | 8 E 1 Z 6 9 5<br>1 Z 9 E 7 Z 5<br>8 E 7 Z 6 9 5<br>9 E 7 Z 1 Z 2 |

Jeroglífico ARRESTOS AR/RES/TOS Ajedrez 1...**A**f3+!! 2.gxf3 [2.空h1 營xf1#] 2...**E**g6+ 3.空h2 4.f4 **2**xf4+ 5.空h1 營xf1, mate. 1-0

D. 10: sasonaC. \*, Na.

(El \* representa cuadro en negro)

\*. 8: razetA. \*. Asi. 9: arariteR. \*.

6: naramil., '. iP. 7: A. \*. ediralA.

4: Caras. \*. Aros. 5: Eral. \*. Prado.

Eco. \*. Ceajos. 3: rl. \*. Casta. \*. E.

VERTICALES: 1: Conformara, 2:

VERTICALES: 1: dailA. 2: Cestito. 3: sasE, Masa. 4: Lâmpara. TWA. 5: Lípido. Eras. 6: acaS. Angola. 7: Martín. ógoR. 8: ariaraC. OGE. 9: Gasa. Hada. 10: Neptuno. 11: saisA

HORIZONTALES: I: Llama. 2: saicarG. 3: Camparian. 4: Despistases. 5: Asead. Irapa. 6: It. Roana. Ti. 7: Lima. Chus. 8: Ata. Ego. Ana. 9: Ostrogodo. 10: Análoga. 11: Asaré

Crucigrama

HORIZONTALES: I: Cercenaras.

2: Ociara. \*. Ara. 3: No. \*. Rarezas.

4: F. \*. Caladero. 5: Ocas. \*. Mitin.

6: Res. \*. Pirata. 7: Matarla. \*. eC.

8: Ajara. \*. Lar. \*. 9: Ro. \*. Odias. \*.

N. 10: asesop. \*. Ida.

Crucigrama blanco

Pasatiempos ABC nº 2776



#### PARRILLADA MIXTA

JESÚS LILLO

#### Chanquete, arte y ensayo

'Verano azul' deviene serie de culto a través de su pase por La 2

l pasado lunes se murió otra vez Chanquete, fenómeno estival que en esta ocasión ha pasado inadvertido, quizá por la programación de 'Verano azul' -ayer pusieron el último episodio- a través de La 2, emisora que tiene la virtud, o el vicio, dado el imparable deterioro de nuestro canon cultural, impuesto por el aparato de la máquina depuradora del fango, de hacer que cualquier producto de entretenimiento adquiera el sello de calidad que distingue a las obras de culto, selectas y marginales. Quién

iba a pensar que Chanquete se iba a morir un día en La 2, o que el Dúo Dinámico iba a terminar cantando 'El final del verano' para esa inmensa minoría, gente de mucho progreso y compromiso, que pone la segunda cadena para no quedarse atrás, que dijo Sánchez, el del escudo social y cultural.

La primera vez que se murió Chanquete, esto fue el siglo
pasado, en España hacía mucho calor. No había cambio climático, ni Cristo que lo fundó,
y la información meteorológica era una cosa bastante seria.
La primera muerte del viejo
pescador de Nerja fue tan natural como el sudor que le sale
a uno por los poros cuando la
cosa se pone seria, incluso hostil. Todavía vendían termómetros de mercurio y por la primera cadena salía el hombre

del tiempo, que señalaba en el mapa cuatro cosas y adiós muy buenas, con la normalidad propia de una era anterior al sensacionalismo apocalíptico con que la televisión excita en nuestros días a un público intimidado de forma voluntaria por los profetas del acabose, estrellas del género de la amenaza. La muerte natural es hoy como el calor natural. Ya no existen. No venden. Todo es extremo. Para morirse como Dios manda, de forma tranquila, con la serenidad de los benditos, tenemos La 2. Ahí ha terminado 'Verano azul'.

Han puesto en La 1 este verano un mapa de rayos ultravioleta que combina con gran alarde republicano y altísima precisión cromática los colores de la bandera del 31. Les ha quedado precioso, de verdad. Dan ganas de no salir a la calle, o de irse a la Puerta del Sol, a ver si proclaman algo, según el ánimo de cada uno. «La situación política», que entonces dijo ABC. Nada es normal con esta gente. Ni siquiera el calor que hace, por la gloria de Chanquete, el de La 2.



Ana Rujas en 'La Mesías', serie de Movistar Plus+ // MOVISTAR PLUS+

## Las plataformas hacen un hueco a la producción española

Movistar Plus+ encabeza la lista con 28 títulos, seguido de Prime Video y Atresplayer, ambas líderes en ficción

CLARA MOLLÁ PAGÁN MADRID

La irrupción de las plataformas ha cambiado el panorama de la televisión y cada vez son más los espectadores que saltan al 'streaming' para disfrutar de las producciones españolas, ya sean de ficción o de entretenimiento. Movistar Plus+ está a la cabeza, según el informe Geca de la última temporada, y es la plataforma que más producciones españolas ha estrenado con 28 títulos y un total de 297 horas, teniendo en cuenta series y programas con más de una entrega y estrenados primeramente en la plataforma. Le sigue Prime Video, con 24 pro-

ducciones como la docuserie de 'El fichaje' o la serie 'Perverso'. Otra de las plataformas que más destaca es Atresplayer, que ocupa la tercera posición en el ranking con 20 títulos como 'Un nuevo amanecer' o 'Eva y Nicole'.

La plataforma de Atresmedia arrasa junto con Prime Video en la ficción y ambas son las plataformas que más producciones españolas estrenan en este género con 13 títulos cada una. 'Ángela', 'Red Flags', 'Una vida menos en Canarias'... Son algunos de los títulos que los seguidores de Atresplayer han podido consumir, aunque más tarde, como en el caso de la última, lo hayan hecho en abierto. Si hablamos de no ficción, Movistar Plus+ sigue encabezando la lista con 19 títulos a sus espaldas y un total de 253 horas pese a perder formatos de entretenimiento como 'Martínez y Hermanos' o ahora 'La resistencia' tras su salto a la televisión pública. Una de las apuestas de la plataforma es la producción documental en formato de serie como 'Bosé. Renacido' o 'Lina' así como del género deportivo como 'Informe Plus+', RTVE Play está por detrás con 15 títulos entre los que se encuentran 'Aquí me bajo' o el videocast recién estrenado '¡Qué hombres!'. Le sigue Prime Video con 11 títulos y por detrás queda Netflix con tres.

#### EL CINE EN TELEVISIÓN

POR FABIÁN MOLINO



\*\*\* MUY BUENA \*\*\* BUENA \*\* INTERESANTE \* REGULAR ● MALA

#### 'Fatale'

EE.UU. 2020. Thriller-Intriga. 102 min. Dir.: Deon Taylor. Con Hilary Swank, Michael Ealy, Mike Colter, Damaris Lewis.

#### 22.30 La Sexta \*\*

La dos veces ganadora del Oscar Hilary Swank protagoniza y produce este psychothriller que da una vuelta de tuerca a la premisa de 'Atracción fatal': ¿qué pasa si la mujer con que tuviste una aventura resulta ser la policía que investiga un asalto a tu

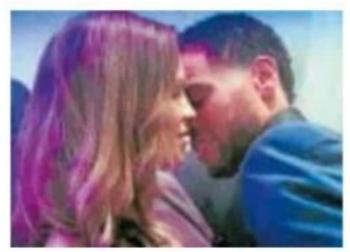

casa? Así, la vida de Michael Ealy se vuelve una pesadilla, aunque al final nada es lo que parece. La mención al Oscar no es ociosa ya que la carrera de Swank ha sufrido serios tropezones al dilapidar su talento en películas que no están a la altura, y aquí es su actuación como 'femme fatale' la que sostiene la intriga, al menos en su primera mitad (la segunda es... fatal). Rodada al comienzo de la pandemia, la cinta fue una de tantas en sufrir problemas para ser estrenada.

#### 'Acusados'

#### 22.00, Paramount \*\*

EE.UU. 1988. Drama. 111 min. Dir.: Jonathan Kaplan. Con Kelly McGillis, Jodie Foster, Bernie Coulson, Leo Rossi...

Bien actuado drama judicial sobre la relación entre una víctima de violación grupal difícil de defender (Foster, ganadora del Oscar) y su abogada (McGillis, quien padeció un hecho similar en su vida privada). Un filme notable no tanto por su estructura en 'flashback' como por reconstruir el criminal suceso en morboso tiempo real. Basado en un suceso verdadero.

#### 'El mejor verano de mi vida'

#### 22.45 Antena 3 \*\*

España. 2018. Comedia dramática. 91 min. Dir.: Dani de la Orden. Con Leo Harlem, Toni Acosta, Maggie Civantos. El curioso caso de una comedia nacional que está por encima de sus terrenales ambiciones gracias a una correcta dirección y a la comicidad del sin par Leo Harlem, quien abarca y devora el filme. La simple historia de un padre fantasioso que debe cumplir con las vacaciones prometidas a su hijo resulta tópica, simpática y cómica por partes iguales.

#### 'Valquiria'

R.U.-Francia-Alemania-Italia-España-Japón-EE.UU. 2008. Drama-Suspense. 115 min. Dir.: Bryan Singer. Con Tom Cruise. No es la primera película sobre el más conocido atentado contra Hitler, urdido dentro de su entorno y ejecutado por el coronel Von Stauffenberg. Si el objetivo era mostrar la crónica de los hechos, ésta es la mejor guía, ya que la sabida obsesión por el detalle del director Bryan Singer garantiza una gran realización.

#### **PARRILLA DEPORTIVA**

12.05 Taekwondo. Juegos Olímpicos de París 2024. En directo. Eurosport 2

14.00 Waterpolo. Juegos Olímpicos de París 2024: España-Croacia. En directo. La 1

14.30 Baloncesto. Juegos Olímpicos de París 2024: España-Bélgica. En directo. Eurosport 2

16.30 Taekwondo. Juegos Olímpicos de París 2024. En directo. Eurosport 2

#### 17.00 Voleibol de playa.

Juegos Olímpicos de París 2024: España-Canadá. En directo. La 1

#### 20.55 Voleibol de playa.

Juegos Olímpicos de París 2024: España-Noruega. En directo. La 2

22.30 Boxeo. Juegos Olímpicos de París 2024. En directo. Eurosport 1

23.00 Tenis. Masters 1000 de Montreal. En directo. M+ Deportes 3

#### LA1

7.15 París 2024. Magacín 7.30 París 2024. Atletismo 10.50 París 2024. Atletismo. Sesión matinal. En directo.

14.00 París 2024. Waterpolo. España-Croacia. Cuartos de final masculinos.

15.10 Telediario 1. Presentado por Alejandra Herranz. 15.45 Informativo territorial 15.55 El tiempo. Presentado

por Albert Barniol.

16.00 París 2024. Magacín.
Conexión con los eventos
más destacados de esta jornada de los Juegos Olímpicos
de París 2024, con especial

atención a la categoría femenina de golf, al taekwondo y al skateboard. En directo. 17.00 París 2024. Voleibol de playa. España-Canadá. Cuartos de final femeninos. 19.30 París 2024. Natación

artística En directo.
21.00 Telediario 2. Presentado por Marta Carazo.

21.30 París en juegos. Presentado por Marcos López. 22.05 La suerte en tus manos

22.15 4 estrellas. «Las prisas si son buenas».

22.55 Lazos de sangre. «Ana Belén y Víctor Manuel». Presentado por Jordi González. 0.00 Lazos de sangre: el

debate

#### LA 2

6.30 That's English7.00 Inglés online TVE7.25 Flash moda. (Rep.)7.45 Invasores. (Rep.)

8.45 Un país para leerlo
9.20 París 2024. Balonmano. España-Egipto.

11.00 El sueño de la vida eterna: Entre momias, tumbas y jeroglíficos

11.55 Al filo de lo imposible 12.25 Las rutas D'Ambrosio 13.20 París 2024. Balon-

mano. Alemania-Francia. Cuartos de final masculinos.

15.00 Celia. «Soy Celia». 15.45 Saber y ganar. (Rep.)

16.35 Grandes documentales 16.35 Depredadores de los Cárpatos

18.10 Documenta2 19.05 El Paraíso de las Señoras

20.25 Diario de un nómada. Carreteras extremas

20.55 París 2024. Voleibol de playa. España-Noruega. Cuartos de final masculinos. En directo.

22.00 Documaster. «The Real Oppenheimer». 22.45 Documaster. «Morda-

za atómica».

23.35 En portada. (Rep.)

«Fentanilo: ¿No way out?».

0.20 La laguna de Truk, el
Pearl Harbor japonés

#### ANTENA 3

8.55 Espejo público. Presentado por Lorena García.13.20 Cocina abierta con

Karlos Arguiñano

13.45 La ruleta de la suerte.

Presentado por Jorge Fernández.

15.00 Antena 3 Noticias

1. Presentado por Sandra

Golpe.

15.30 Deportes

15.35 El tiempo

15.45 Sueños de libertad 17.00 Pecado original

18.00 YAS Verano. Presentado por Pepa Romero.

20.00 Pasapalabra. Presentado por Roberto Leal.

21.00 Antena 3 Noticias
 2. Presentado por Vicente
 Vallés y Esther Vaquero.
 21.30 Deportes. Presentado

por Rocío Martínez, Angie Rigueiro y Alba Dueñas. 21.35 El tiempo. Presentado

por Roberto Brasero.

21.45 El hormiguero 3.0.

(Rep.) Presentado por Pablo Motos.

22.45 El peliculón. «El mejor verano de mi vida». España. 2018. Dir: Dani de la Orden. Int: Leo Harlem, Toni Acosta.

1.00 Cine. «Toc toc». España.
 2017. Dir: Vicente Villanueva.
 Int: Paco León, Alexandra
 Jiménez.
 2.40 The Game Show

#### CUATRO

7.00 Love Shopping TV Cuatro

7.30 ¡Toma salami!
8.00 Especial Callejeros viajeros. «Maravillas del mundo».

8.50 Callejeros viajeros. Incluye «Boda china» y «Andamán, el tesoro de Tailandia».

10.30 Viajeros Cuatro. (Rep.) «Vietnam».

11.30 En boca de todos. Presentado por Nacho Abad.
14.00 Noticias Cuatro. Pre-

sentado por Alba Lago.

14.55 ElDesmarque Cuatro

15.10 El tiempo

15.30 Todo es mentira. Presentado por Marta Flich y Pablo González Batista.

18.30 Tiempo al tiempo. Presentado por Mario Picazo, Alex Blanquer y José Luis Vidal.

20.00 Noticias Cuatro. Presentado por Diego Losada. 20.45 ElDesmarque Cuatro. Presentado por Ricardo

Reyes.

21.00 El tiempo

21.05 First Dates. (Rep.) Presentado por Carlos Sobera.

22.50 Viajeros Cuatro. Incluye «León, Astorga, El Bierzo» y «Huelva». 1.30 Callejeros viajeros.

«Playas de Lisboa».

#### TELECINCO

7.00 Informativos Telecinco. Presentado por Carme Chaparro, Laila Jiménez y Arancha Morales.

8.55 La mirada crítica. Presentado por Antonio Texeira y Jano Mecha.

10.30 Vamos a ver. Presentado por Adriana Dorronsoro y Alfonso Egea.

15.00 Informativos Telecinco. Presentado por Ángeles Blanco.

15.25 ElDesmarque Telecinco. Presentado por Lucía Taboada.

15.40 El tiempo 15.45 El diario de Jorge.

15.45 El diario de Jorge. Presentado por Jorge Javier Vázquez.

17.30 TardeAR. Presentado por Beatriz Archidona.20.00 Reacción en cadena.

Presentado por Ion Aramendi.

21.00 Informativos Telecinco. Presentado por Carlos Franganillo.

21.35 ElDesmarque Telecinco. Presentado por Matías Prats Chacón.

21.45 El tiempo
22.00 ¡Allá tú! Presentado
por Jesús Vázquez.
22.50 Una vida perfecta
2.00 Casino Gran Madrid
Online Show

2.25 ¡Toma salami!

#### TRECE

8.00 La tienda de Galería del Coleccionista

10.45 Audiencia general 11.00 Santa misa. Palabra de vida

11.40 Adoración eucarística 12.00 Ángelus

12.05 Ecclesia al día

12.20 Don Matteo. «Corazón solitario» y «Vacas flacas, vacas gordas».

14.30 Trece noticias 14:30

14.45 Sesión doble. «El hombre de Mackintosh». R.U., EE.UU. 1973. Dir: John Huston. Int: Paul Newman, Dominique Sanda.

16.40 Sesión doble. «Los indeseables». EE.UU. 1972. Dir: Stuart Rosenberg. Int: Paul Newman, Lee Marvin.

18.30 Western. «Billy el Niño (1941)». EE.UU. 1941. Dir: David Miller, Frank Borzage. Int: Robert Taylor, Brian Donlevy.

20.20 Cine. «Libertad o muerte». EE.UU. 1956. Dir: Byron Haskin. Int: Joel Mc-Crea, Felicia Farr.

22.00 El cascabel. Presentado por Antonio Jiménez.

0.30 Cine. «Valkiria». EE.UU., Alemania, Italia, España, Francia, Japón. 2008. Dir: Bryan Singer. Int: Tom Cruise, Kenneth Branagh.

2.15 Teletienda

#### HOY NO SE PIERDA...

#### 'Lazos de sangre'

La 1 | 22.55 |

El programa traza el retrato del matrimonio formado por Ana Belén y Víctor Manuel.



#### 'Sueños de libertad

Antena 3 | 15.45 |

Jesús y María señalan a Begoña como culpable y Mateo se da cuenta de que don Agustín le ha tendido una trampa.



#### LO MÁS VISTO del lunes 5 de agosto

JJOO Futbol: Marruecos-España La 1, 18.00.

2.389.000 espectadores 29,5% de cuota



#### LA SEXTA

6.45 Ventaprime
7.15 ¿Quién vive ahí?
9.00 Aruser@s fresh. Presentado por Alfonso Arús.
11.00 Al rojo vivo. Presentado por Antonio García Ferreras.

14.30 La Sexta noticias 1° edición. Presentado por Helena Resano.

**15.15 Jugones**. Presentado por Josep Pedrerol.

15.30 La Sexta meteo
15.45 Zapeando. Presentado por Miki Nadal.

17.15 Más vale tarde. Presentado por Marina Valdés y María Lamela. 20.00 La Sexta noticias 2ª

edición. Presentado por Cristina Saavedra y Rodrigo Blázquez.

21.00 Especial La Sexta noticias

21.20 La Sexta meteo
21.25 La Sexta deportes
21.30 El intermedio Summertime. Presentado por
Sandra Sabatés.

22.30 El taquillazo. «Fatale». EE.UU. 2020. Dir: Deon Taylor. Int: Hilary Swank, Michael Ealy.

**0.50 Cine**. «La niñera perfecta».

TELEDEPORTE

10.00 París 2024. Conexión con los eventos más destacados de esta jornada de los Juegos Olímpicos de París 2024, con especial atención a aquellas disciplinas en las que participan los deportistas españoles.

22.00 París 2024. Repeticiones de los momentos más destacables de la jornada.

#### MOVISTAR PLUS+

6.43 La hora de la verdad
8.10 Todas las criaturas
grandes y pequeñas
9.00 El deporte y la ciencia
9.54 Soccer Champions
Tour. «Real Madrid-Chelsea».
11.54 Soccer Champions
Tour. «Barcelona-Milan».
13.55 Partido amistoso.

13.55 Partido amistoso. «Kitchee-At. de Madrid». 16.00 Cine. «97 minutos». Canadá, R.U., EE.UU. 2023. Dir: Timo Vuorensola. Int: Jonathan Rhys Meyers, Alec Baldwin.

17.30 Cine. «Juerga hasta el fin». EE.UU. 2013. Dir: Evan Goldberg, Seth Rogen. Int: James Franco, Jonah Hill.

19.13 El inmortal. Emisión de los capítulos «Un puño de oro» y «Los Titanes». 21.00 Eddie Murphy: la risa

negra de Hollywood 22.00 Cine. «A fuego lento». EE.UU. 2000. Dir: Christian Ford. Int: Jennifer Ann Evans, Stuart Wilson. 0.13 Leo talks. «Amistades

0.38 Matar al presidente. Incluye «Todos querían muerto a Carrero Blanco», «La CIA en España» y «La conspiración».

peligrosas».

#### TELEMADRID

14.00 Telenoticias
14.55 Deportes
15.20 El tiempo
15.30 Cine de sobremesa.
«Tres hombres y un bebé».
17.10 Cine de tarde. «Los conflictos de papá».
19.25 Madrid directo
20.30 Telenoticias
21.15 Deportes
21.30 El tiempo
21.35 Juntos

22.30 El megahit. «Ámsterdam». 0.40 Atrápame si puedes Celebrity

TVG

13.55 Galicia noticias

14.25 Telexornal mediodía

15.15 Telexornal deportes mediodía

15.35 O tempo

15.45 Quen anda aí? Verán 18.55 Avance Hora galega 19.05 Hora galega

20.25 Telexornal serán

21.45 O tempo 21.55 Atrápame se podes, chanzo arriba

22.35 Saudade de ti 23.55 Festa na baiuca 0.40 Cine. «Jexi».

#### ETB2

11.40 Juego de cartas
13.55 Atrápame si puedes
14.58 Teleberri
15.35 Teleberri kirolak
15.55 Eguraldia
16.15 Esto no es normal
17.25 Quédate
20.05 A bocados verano
21.00 Teleberri
21.35 Teleberri kirolak
21.55 Eguraldia
22.15 Oído cocina
23.15 Duelo en las alturas

0.15 Chiloé, una aventura

#### TV3

ultratrail

10.45 Partit amistós.

«Barcelona-Milán».

12.55 Atrapa'm si pots

14.00 Telenotícies comarques

14.30 Telenotícies migdia

15.40 El doctor Martin.

«Endevina qui ve a sopar» y

«La docilitat d'un llop».

17.15 Hotel Voramar

18.55 No tenim vergonya

19.10 Atrapa'm si pots

20.10 Tens un minut?

21.00 Telenotícies vespre

22.05 Joc de cartes d'estiu

2.00 Onze

#### **CANAL SUR**

7.35 Andalucía directo
9.20 Los repobladores
10.15 Hoy en día
11.55 A toda costa
13.25 Tierra de sabores
14.30 Canal Sur noticias 1
15.25 La tarde. Aquí y ahora
18.00 Andalucía directo
19.50 Cómetelo
20.30 Canal Sur noticias 2

21.40 Atrápame si puedes 22.50 A toda costa

1.40 Camarón Revolution 2.35 Tierra azul

15.00 Castilla-La Mancha

#### CMM

a las 3
15.15 El tiempo
15.25 El campo
15.45 En compañía
18.15 Lo mejor del Oeste.
«Cañón rojo».
20.00 Castilla-La Mancha
a las 8
20.30 La cancha
20.50 El tiempo
20.55 Ancha es Castilla-La
Mancha
21.45 Atrápame si puedes

22.30 Cine. «El hombre del

corazón de hierro».

0.45 Noche de cortos



POR RODRIGO CORTÉS

Considerar, v. tr. Elegir con tiempo por delante.

#### VIVIMOS COMO SUIZOS ROSA BELMONTE

#### Metegol

Damos más valor a Simone Biles que al baloncesto 3x3 porque pensamos que eso lo podemos hacer nosotros

ocas cosas hay más entretenidas que unos Juegos Olímpicos, aunque cada vez parezcan más los Juegos Reunidos Geyper. Casi espero la competición de Los Cuadros (lo de los palitos). Ganan mucho unos Juegos cuando se celebran en tu mismo horario. Pero claro que siempre nos levantaríamos a ver una final de baloncesto entre España y Estados Unidos. En unos Juegos de invierno siempre echamos fascinados un vistazo al curling, aunque jamás lo hayamos practicado ni lo vayamos a practicar. La mopa y el camping gas los podemos conseguir, pero la pista de hielo es más complicada. Lo vemos y pensamos que eso podríamos hacerlo nosotros. Como en los 60 había quien pensaba que, con un poco de valor, podría hacer lo de El Cordobés. No se necesitaba arte, solo entrenar el salto de la rana. Muchos años después, y sin toros, pasó con Belén Esteban. La gente la veía en televisión y decía: eso lo hago yo. Pues ponte, a ver si te sale, porque a nadie le ha salido como a ella.

Este año el «eso lo hago yo» ha venido del 3x3, que suena a programa de Julia Otero ('3x4') o a programa de Tenaille y Milá ('Dos por dos'). Con Simone Biles no lo decimos, por eso le damos más valor. No digo que no lo tenga el baloncesto 3x3 (encima, Doña Letizia y Don Felipe han estado animando). Y mira, si los partidos son en la plaza de la Concordia, donde la guillotina, me pueden poner partidos de canicas.

Me he subido a una barra de equilibrios en el instituto, pero casi nos daban sobresaliente por subirnos, caminar, hacer un equilibrio hacia delante, hacer otro en cuclillas (ambos con las dos piernas) y bajarnos con dignidad. Y cualquiera ha jugado al baloncesto 3x3 (o 2x2 o 1x1) en una canasta, aunque no lo llamáramos así. Igual que hemos jugado al metegol (Carlos Herrera lo llama ataque gol). Una sola portería, un portero para todos y cada uno atacaba por su cuenta.

Todo es más soportable con las vidas de repuesto que te proporcionan el cine o tu equipo favorito. La vida también es más aguantable cuando jaleamos y elevamos a un podio cualquier actividad de esas que no hacen los animales.

#### **SUCEDIÓ EN VERANO**

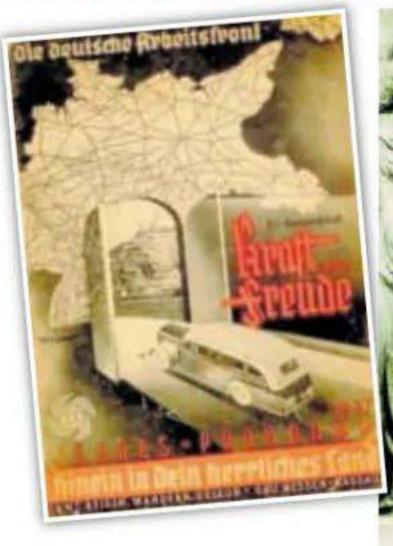



Chaplin, en el Museo de Pérgamo, junto a un cartel promoviendo el turismo en la Alemania nazi // ABC



## Un viaje de ensueño y mentiras por el corazón del Tercer Reich

▶ Entre 1933 y 1939, la oficina de propaganda nazi mostró Alemania como un destino idílico para los turistas extranjeros

MANUEL P. VILLATORO

l verano, prematuro, despuntó en el corazón de Alemania aquel día de 1933. Tanto, como para que el dramaturgo norteamericano Martin Flavin cantara sus alabanzas en una misiva: «Todo es idílico. Fráncfort es la ciudad más encantadora del mundo». Al autor, que años después ganó el premio Pulitzer, poco le importaba el ascenso de Adolf Hitler. Todo lo contrario: le parecía que su trabajo era impecable. «Limpieza, eficiencia, capacidad, orden: me gustan esas cosas», escribió.

Poco tenía Flavin de nazi, no se alarmen. Su opinión, como la del grueso de turistas que visitaron Alemania entre 1933 y 1939, estuvo viciada por un cóctel de ingredientes: desde la necesidad que tenía Europa de considerar a Hitler como un hombre de paz -nadie suspiraba por enterrar a más soldados tras la Gran Guerra-, hasta las artimañas ideadas por el 'Führer' para ocultar sus vergüenzas.

Aquel brebaje hizo su magia, como bien explica la historiadora Julia Boyd en 'Viajeros en el Tercer Reich'. De hecho, el nazi lo hizo tan bien como para que la mayor parte de los veraneantes, ingleses y estadounidenses, se quedasen ojipláticos años después, al conocer la verdad.

Boyd no niega que los turistas habían oído rumores de lo que sucedía, pero añade que, cuando llegaban a Alemania, hallaban un país de ensueño: «Quedaban prendados por los hoteles limpios y baratos, la gente, la cultura, los pueblos medievales...». Qué mejor medicina para apartar de su mente las locuras que narraban los periódicos y que todavía no se habían demostrado. Aquella confusión afectó incluso al académico afroamericano W. E. B. Du Bois. Este reconocido activista por los derechos civiles escribió una carta tras unas vacaciones en Alemania en la que declaró que admiraba la buena educación de los jóvenes.

A esta ensoñación se unieron trucos de trilero barato. pero eficientes. En lugar de ocultar campos de concentración como el de Dachau, la oficina de propaganda abrió sus puertas a los turistas. Durante la gira por las dependencias repetían a los viajeros que el Reich reeducaba allí a asesinos, mendigos y pedófilos a costa del Estado. Estas mentiras convencieron, por ejemplo, al diputado

Hitler planeó viajes guiados a Berlín para blanquear el nazismo

británico Victor Cazalet, quien alabó el buen estado físico de los reos. Desde Alemania se pro-

movieron además viajes organizados para turistas y

hombres de negocios extranjeros a la capital. ¿El objetivo? Convencerles de las mentiras que, insistían, se replicaban en la prensa. El cenit de esta pantomima fueron los Juegos Olímpicos celebrados en Berlín en 1936. En ellos se eliminaron los carteles antisemitas y se adoctrinó a los jóvenes para que no divulgaran las barbaridades que se les enseñaba en las Juventudes Hitlerianas. Y vaya si funcionó.\*